



# LIBRO DELL'ARTE,

TRATTATO DELLA PITTURA

DI CENNINO CENNIN

DA COLLE DE VALDELSA;

DI NUOVO PUBBLICATO, CON MOLTE CORREZIONI E COLL'AGGIUNIA DI PIÙ CAPITOLI TRATTI DAI CODICI FIORENTINI,

PER CURA DI GAETANO E CARLO MILANESI.



FIRENZE. FELICE LE MONNIER.

1839



6-40.6.51

IL LIBRO DELL'ARTE,

# TRATTATO DELLA PITTURA.





## IL LIBRO DELL'ARTE,

0

# TRATTATO DELLA PITTURA

#### DI CENNINO CENNINI

DA COLLE DE TALDELSA;

DI NUOVO PUBBLICATO,
CON MOLTE CORREZIONI E COLL'AGGIUNTA DI PIÙ CAPITOLI
TRATTI DAI CODICI FIORENTINI,

PER CURA DI GARTANO E CARLO MILANESI.







FIRENZE.
FELICE LE MONNIER.

1859.





#### AL PROFESSORE

### LUIGI MUSSINI

DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI BELLE ABTI DI SIENA.

Un libro dettato da un antico maestro, dore con rara semplicità e chiarezza, che più oggi non si saprebbe, sono minutamente descritte tutte le pratiche della pittura, ed è mostrato con quali modi nel buon tempo antico si formassero gli artefici universali; un libro, che conducendoci per quelle botteghe, ci fa redere come si facevano quelle opere che illustrarono l'arte e la nazione; era ben dicevole che fosse intitolato a te, il quale se non puoi rifure quelle botteghe, bontà de'tempi e de' costumi mulati, puoi per altra via rifare quegli artefici, indirizzando i giorani posti sotto la tua disciplina a quel medesimo intelletto e sentimento dell'arte. E noi confidiamo, che come tu suoli tornare alcuna volta a riredere le opere degli antichi maestri, e colla vista loro quasi ristorarti lo spirito; così possa accadere che per la lettura di questo libro, e con la guida sua, ti nasca vaghezza di provare, quali di quelle pratiche antiche sarebbero buone anche oggi, e potrebbero utilmente essere operate nell'arte tua.

Di Firenze, li 51 di gennaio del 1859.

I tuoi affezionatissimi Gaetano e Carlo Milanesi.



## PREFAZIONE.



Grandissimo obbligo ed immortale ha certamente il mondo, non tanto a quei primi artefici italiani, per opera de' quali l'arte della pittura, già da tant' anni per malignità della fortuna e de' tempi rimasta smarrita e quasi sepolta, fu ritrovata e fatta risorgere a novella vita; quanto ancora a coloro, i quali, di rozza ed imperfetta che ella era ne'suoi principii, seppero, mediante la virtù e industria loro, condurla a quell' alto e maraviglioso grado di eccellenza, a cui due secoli dopo felicemente pervenne. Ma non sono da essere meno lodati e riconosciuti que' pochi artefici, i quali, raccolti gl' insegnamenti e le pratiche che erano allora nell'arte, li misero in iscrittura, per notizia ed ammaestramento di coloro che a quella o per amore o per guadagno volessero venire. La quale usanza di unire la pratica con la teorica, fu vecchia negli artefici ; imperciocche, lasciando stare gli antichi, noi abbiamo tre libri intorno ai colori e alle arti dei Romani, composti da un monaco di nome Eraclio, il quale visse nell' ottavo o nel nono secolo; 1 così di un ignoto artefice del IX secolo, avvi un Trattato delle tecniche dell'arte, del quale il Muratori mise in stampa alcuni capitoli, dove si

Stampato del Raspe in appendice el suo libro, A critical essay on oil-painting etc.; London, 4781, in-4. parla degli smalti a uso del musaico, e del modo di tingere le pelli. E nel secolo XIII visse un prete o monaco, di nome Tcofilo, il quale nella sua Schedula dirersarum artium, ci ha conservato le pratiche di tutte le arti meccaniche, che a suoi tempi si esercitavano. E come si può eredere che il monaco Eraclio e l'Anonimo muratoriano, insieme colle nuove e usate all'età loro, ci abbiano descritto ancora quelle che innanzi erano nell'arte; così non è fuori di ragione il giudicare, che per tradizione non interrotta i segreti e le pratiche tecniche giungessero di passo in passe fino a Teofilo, e da questo al Cennini, del quale ora diremo.

Il primo a farne memoria fu il Vasari, il quale nella Vita di Agnolo Gaddi, dice così: « Imparò dal medesimo Agnolo la pittura Cennino di Drea Cennini da Colle di Valdelsa: il quale, eome affezionatissimo dell'arte, scrisse in un libro di sua mano i modi del lavorare a fresco, a tempera, a colla ed a gomma, ed inoltre come si minia e come in tutti i modi si mette d'oro; il qual libro è nelle mani di Giuliano orefice sanese, eccellente maestro e amico di quest' arti. E nel principio di questo suo libro, trattò della natura de' colori, così minerali come di cave, secondo che imparò da Agnolo suo maestro; volendo, poiclè forse non gli riusci imparare a perfettamente dipingere, sapere almeno le maniere de' colori, delle tempere, delle colle e dello ingessare, e da quali colori dovemo guardarci come dannosì nel mescolargli; ed insomma, molti

darci come dannosì nel mescolargli; ed insomma, molti
 altri avvertimenti de' quali non fa bisogno ragionare, es sendo oggi notissime tutte quelle cose che costui ebbe
 per gran segreti e rarisme in que' tempi. Non lascerò
 già di dire che non fa menzione, e forse non dovevano

Antiq. ital. med. aev., Dissert. XXV.

» essere in uso, d'alcuni colori di cave; come terre rosse » scure, il cinabrese, e certi verdi in vetro. Si sono simil-» mente ritrovate poi la terra d'ombra, che è di cava, il » giallo santo, gli smalti a fresco ed in olio, ed alcuni verdi » e gialli in vetro, de' quali mancarono i pittori di quell'età. » Trattò finalmente de' musairi, del macinare i colori a olio » per far campi rossi, azzurri, verdi e d'altre maniere, e » dei mordenti per mettere d'oro, ma non già per figure. » Oltre l'opere che costui lavorò in Fiorenza col suo mac-» stro, è di sua mano, sotto la loggia dello Spedale di Bo-» nifazio Lupi, una Nostra Donna con certi Santi, di ma-» niera sì colorita, ch' ella si è insino a oggi molto bene » conservata. » Ma appare manifesto, che il Vasari trasse queste notizie per la più parte dal libro stesso del Cennini, dove nel principio e' tocca alcune cose di sè; libro che il Biografo aretino non ebbe veduto, se non quando pose mano alla seconda edizione delle Vite; chè nella prima, così del libro come dell'autore egli tace affatto.

De' suoi lavori di pittura, il Cennini stesso non ci fa motto; e il Vasari, specifica solo, fra le opere di sua mano, quella Nostra Donna dipinta sotto le logge dello Spedale di Bonifazio; la quale, quando nel 1787 si rifece il loggiato, fu per ordine del granduca Pietro Leopoldo spiccata dal muro e trasportata sur una tela per opera di un tal Santi Pacini, e poi data in deposito all' Accademia delle Belle Arti. Passò in ultimo nella guardaroha dello Spedale di Santa Maria Nnova, dove si vede ancora, ma così sfigurata da mali ritocchi, che non è possibile riconoscere quel ch' essa fosse in antico. Questo è quel tanto che di Cennino si sapeva fin qui. Nato, a noi, per quanta industria e diligenza ci abbiamo usato, è riuscito di rinvenire di lui altre maggiori notizie, se

or my compl

non queste che si hanno da due strumenti, dai quali, sebbene per incidenza vi si parli di lui, si può trarre per altro qualche lume a rischiarare meglio l'esser suo, e a riordinare in qualche modo l'età, nella quale visse e operò. La sostanza di tali strumenti è questa. Nel primo, che è un contratto rogato in Padova da ser Bandino del fu Angelo di Bandino de' Brazzi, si dice, come a' 13 d'agosto del 1398 il provido uomo Domenico detto Menone, figliuolo del fu Alberto della Ricca, terrazzano e abitatore di Cittadella, in nome proprio e come erede ab intestato di Nascimbene della Ricca, dottore di leggi, suo fratello, fa donazione inter vivos a donna Ricca, figliuola « quondam Francisci dicti Valaruchyni filii olim ser Alberti della Richa de Cittadella, uxori CENNINI PICTORIS, familiaris . . . . . magnifici domini Paduani; » in nome della quale donna Ricca, stipula e riceve Matteo da Colle, trombetto (tubetta) e familiare del predetto signore di Padova, fratello di Cennino e cognato della nominata donna Ricca. Tre giorni dopo, cioè a' 19 d'agosto del medesimo anno, in burgo Cittadelle Paduani districtus, in domo habitationis infrascriptorum Mathei et CENNINI, costituitasi personalmente dinanzi a Geremia Marescalchi, notaio e giudice ordinario, « honesta domina Richa, filia quondam Francisci Valaruchini de Cittadella, habitans Padue in contrata Sancti Petri, et uxor CENNINI de Colj (sic, per de Colle) pictoris quondam Andree, habitatoris Padue in contrata Sancti Petri, » elegge per suo mundualdo messer Grandolfino del fu maestro Giovanni da Padova, al presente ufficiale della terra di Cittadella, affinchè con l'autorità e consenso di lui, essa

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Questi due istrumenti si conservano nell'Archivio Centrale di Stato, Sezione del Diplomatico, tra le provenienze dell'Archivio Generale.

donna Ricca possa contrarre obbligazione, costituirsi un peocuratore e fare tutto quello che le occorra ec. E il giude Geremia approva la elezione di tale mundualdo. Allora donna Ricca, senza por tempo in mezzo, nell'anno, mese, giorno e luogo medesimo, in nome proprio e come crede del detto mesers Nascimbene, per diritto concessole in tidolo creditario di donazione da Domenico detto Menone, zio paterno di lei, con licenza del detto Grandolfino suo legitimo mundualdo, e di Gennino de Cali (sic) suo marito, ibidem presentium, fa suo procuratore il predetto uomo Matheum de Coli (sic), cittadino e abitatore di Padova, nella contrada di San Pietro, per tutto ciò e quanto spetta alla eredità sopraddetta.

L'altro strumento è degli ultimi giorni di novembre del medesimo anno 1598. In esso si contengono gli atti e la sentenza pronunziata da messer Zaccaria Trevisano di Venezia, potestà di Firenze, nella causa a titolo di deposito, vertente tra la stessa donna Ricca, e Albizo e Lorenzo figliuoli del cavalier Barna già de' Rossi ed oggi de' Rossi edi oggi de' Rossi edi oggi de' Rossi edi officiali di donna Ricca di 400 fiorini d'oro dati loro in deposito, negavano di far restituzione di quella somma. Esaminata la causa, il Trevisano sentenzia, che i fratelli Rossi sono da tenersi come veri e legittimi debitori della detta somma verso donna Ricca, e li condanna a pagare e restituire i quattrocento fiorini, come appresso: cento fiorini di ll a tre giorni; cento tra un anno; cento tra due anni, e gli ultimi cento fra tre anni.

Esaminando il tenore di questi due strumenti, più cose venghiamo a conoscere, non prima sapute; le quali sono queste:

1º Che nel 1598 il pittore Cennino Cennini dimorava,

in Padova nella contrada di San Pietro, ed era familiare di Francesco da Carrara, signore di Padova, ch'è qua**nt**o dire a' suoi servigi, come pittore.

2º Che egli aveva sposato una donna Ricca della Ricca , di Cittadella , grossa borgata in quel di Padova. ¹

5º Che egli ebbe un fratello di nome Matteo, cittadino e abitatore anch'esso di Padova, e parimente agli stipendi del signore predetto, come trombetta.

Ora queste cose ci conducono a congluicturare ragionevolmente, che Cennino dovesse essere nel 1508 già da parecchi anni in Padova, se vi aveva acquistato la cittadinanza, vi si era accasato, e stava agli stipendi del Carrarese. E di più il non trovarlo ricordato ne nella matricola dell'arte sua in Firenze, ne nel ruolo degli ascritti alla compagnia dei pittori di questa città, ci farebbe credere che egli andasse colà dopo la morte di Agnolo Gaddi suo maestro, e quando era ancor giovane.

Quello che egli operasse di pittura per il da Carrara, non si sa; se non forse debbonsi a lui attribuire i freschi

4 Ponghiamo qui nn alberetto degli agnati e cognati di donna Ricca, desunto da' citati atrumenti:

Alberetto degli agnati e cognati di donna RICCA DELLA RICCA, moglie di Cennino Cennini.

> Ser Alberto della Ricca da Cittadella.

NASCIMERSE, dottore di leggi. detto Palarinchino.

Donna Ricca m. a Cennino di Drea Cennini da Colle di Valdelaa, pittore, abitaote in Padora.

DOMENICO, detto Menone. 4398, fa donazione inter vivosa docoa Ricca sua oipote (e per essa a Matteo Ceonini da Colle, trombetto delàgione di Padova, e procuratore di lei), della eredità lasciata da Nascimbene suo fratello. della cappella dell'Arena in Padova, che le Guide danno o a Taddeo Bartolio a Taddeo Gaddi, e i più li credono di un ignoto pittore giottesco.

I documenti surriferiti importano eziandio assaissimo per la rettificazione delle date croniche della vita del Cennini, e servono d'appoggio a nuove congetture. Il pernio, per dir così, della cronclogia biografica del Cennini, è posto, dal Baldinucci fino al Tambroni, nell'anno 1457 segnato in fine del Codice Laurenziano del suo Trattato della Pittura. Anche innanzi la scoperta di questi documenti, noi abbiamo dubitato che il ricordo scritto in fine di quel codice, che dice: finito libro, referamus gratias Xpo, 1437. A di 31 di luglio ex Stincarum etc., non sia dell' autore. Esso non può indicare altro che il luogo e il tempo in che fu fatta questa copia; perchè gli antori solevano formare ben diversamente la chiusa del proprio libro; spesso dicendo: scriptus et compositus per me ec., quando, oltre all' averlo composto, si prendevano la fatica di ricopiarlo; a differenza dei copiatori, che dicevano: scriptus o exemplatus per me. Oltracciò è da osservare col Benci, che gli scrittori, i quali fossero stati afflitti da qualche sventura, non lasciavano di notarla, ancoraché non componessero l'opera in quel tempo. Sicché se Cennino avesse dettato il suo libro mentre era sostenuto in carcere, l'avrebbe in qualche luogo detto, e forse soggiunto d'essersi posto a scrivere a sollievo e consolazione del suo travagliato animo. Ma egli dice solamente di aver preso questa fatica per confortare quelli che all'arte vogliono venire. 1 Nè il Vasari ne altri facendo parola di queste circostanze della vita di Cennino, ne segue che il ricordo non possa essere dell'autore. E questo è non solo per le ragioni dette,

Trattato ec., cap. I.

ma eziandio perché Cennino non fu mai nelle Stinche: come ce ne siamó assicurati, cercando con diligenza negli Atti degli Ufficiali delle Stinche dell' anno 4457 o di quel torno. Perció quella scritta non spiega altro, se non che il libro fu finito di copiare nel 51 di luglio del 1457, da un ignoto che tacque il suo nome, e che era sostenuto (per debiti civili) nelle carceri delle Stinche di Firenze. E questa, che è pure l' opinione di Antonio Benci, ' ci pare la sola spiegazione ragionevole di quel ricordo.

E i predetti documenti avvalorano di tanto questa congettura, che ormai per noi è chiaro che il Cennini compose il suo libro non nel 1437, ma molti anni più avanti, ed anzi quando dimorava in Padova, siccome con altre ragioni filologiche confermeremo, dove si parlerà del suo Trattato.

Dicemmo qui sopra che il Cennini potè recarsi a Padova quando era ancor giovane; e tessiamo così la nostra congettura, ricomponendo le date croniche in modo diverso dal Tambroni. Egli si confessa discepolo d'Agnolo Gaddi, e informato da lui all' arte della pittura per dodici anni. Il Baddi unori nella metà d'ottobre del 1506. Mettiamo c' le i dodici anni che Cennino stette sotto la disciplina d'Agnolo, fossero gli ultimi della vita di questo maestro; e così che Cennino si fosse posto al pittore sotto di lui nel 1581; quando cioè aveva presso a dodici anni d'età; ne segui-

<sup>4</sup> Vedi nell' Antologia di Firenze, quaderno di giugno del 1821.

Trallalo, pag. 2.
 Il mesa e l'anno della morte di Agnolo Gaddi si ha dai Registri dei

morti, teuuti dagli Ufficiali della Grascia, delli Libri dei Recchini, dove si trova la seguente memoria: a 4596. Die xvj mensis ollob. Angelus Tadey s taddi (zic, towce di Gaddi) pictor, de populo Santi Petri Magioris, (zic) Quarterio Santi Johannis, seppullus in ecclesia Sante Crucis, Relulit Dopui-

<sup>.</sup> uus Forlini beechamortus : banditus fuit. .

rebbe ch'egli, nato circa al 1572, fosse ne'suoi ventiquattro alla morte del maestro. Dopo il qual tempo, o condottovi da Bonifazio Luyi, o chiamato dal Carrarese, poniamo che egli andasse a Padova; e di più ch'egli chiudesse i suoi giorni in questa città, non avendo trovato di lui memoria di sorta, che a ciò contraddica.

Ma perchè l'Archivio di Padova fatalmente fu distrutto da un incendio nel 1420, ci è tolto di potere dare a queste conglietture quell'aiuto che apportano le scritture e le testimonianze antiche, le quali sogliono d'ordinario non solo farle probabili, ma talora mutarle in fatti veri ed accertati.

Per buone ragioni e riscontri, è per noi provato ancora, che il Cennini dove por mano a scrivere il suo libro nella sua dimora in Padova, e non prima; argomentandosi questo e da ciò che abbiamo detto, e dalle parole del volgar veneto e padovano che egli mise dentro al suo libro, accompagnate dalla voce toscana che a quelle corrisponde, come per ispiegare e rendere intelligibili più facilmente a' Padovani le sinonimie tra' due volgari. Questa, secondo noi, è la ragione, per la quale nel libro del Cennini s'incontrano parole del padovano; e non quella che ne dà Salvatore Betti, il quale vorrebbe vedere in quelle sinonimie non altro che interpolazioni dell'amanuense; nè moltomeno l'altra del Tambroni, a cui quegli idiotismi paiono « voci contadinesche » cadute dalla penna dell'autore, le quali egli cercò di raddrizzare col porvi accanto la parola usata in Toscana. Un altro indizio ch' egli scrivesse il suo libro a Padova si ha dall' avere tra'santi, sotto il cui patrocinio pone la sua fatica, invocato Sant' Antonio da Padova; e da quel che è nel cap. CLXXX, dove sconsigliando le donne dall' usare acque medicate per la pelle, dice che le donne di Toscana usano questo modo per farsi belle, ma non così le Padovane.

Il Trattato della Pittura di Cennino è di somma importanza per più capi. E primieramente, perchè in esso ci è tramandata non solo la notizia delle pratiche tecniche che a' tempi suoi s' usavano nel dipingere, le quali ci rendono ragione del perchè le pitture in tavola e in muro de' vecchi maestri sieno ancora dopo tant' anni così vaghe e fresche e brillanti di colorito; ma eziandio di quelle che erano state nell'arte innanzi a lui; perciocchè vediamo che talune di esse, che già si lianno nell' anonimo Muratoriano, e si incontrano altresi nel Trattato di Teofilo Monaco, erano pervenute per tradizione sino al Cennini; il quale ci fa conoscere quali fossero al suo tempo le dismesse, e quali le modificate, o sostituite alle antiche. Il libro del Cennini è il solo che s'abbia intorno alla manualità e al pratico esercizio dell'arte dopo la rinascita delle Belle Arti; perchè gli scrittori che vennero dopo e trattarono della pittura, intesero più alle speculazioni, che ad istruire nelle industrie e negli avvedimenti applicati all' esercizio di essa. Avvi anche un altro pregio nella sua opera: quello cioè della lingua, sia perchè è il primo trattato tecnico scritto in volgare, sia perchè fa ricca la lingua in quella parte dove più scarseggia, vale a dire nei vocaboli attenenti all' arte.

Il Cennini dicliara nel Proemio (che ci fa sospettare avere egli conosciuto l'opera di Teofilo Monaco, per certe corrispondenze e riscontri di ideo) d'aver composto il suo libro a utilità, bene e guadagno di chi alla detta arte vorra pervenire. Fa Adamo inventore della pittura, la quale pone a sedere in secondo grado alla scienza, coronandola di poesia. E come in tutte le cose e faccende solevano quei buoni

antichi metter sempre innanzi il nome di Dio, dice di averlo fatto a riverenza di Dio e de' Santi che quivi nomina, invocando la Santissima Trinità, la Vergine Maria, San Luca Evangelista « primo pittore eristiano, » Sant' Eustachio suo particolare avvocato, e lutti generalmente i Santi e Sante del Paradiso. Avvi in quelle due pagine una elevazione di pensieri e di linguaggio, che mostra di quali spiriti fossero allora informati gli artisti, e come del senso morale facessero fondamento a ogni cosa, e della morale bellezza vestissero parole ed operes.

Distingue nel capitolo II coloro che vengono all'arte per inclinazione naturale e per gentilezza d'animo, da quelli che la seguitano per povertà e necessità del vivere; commendando sopra tutti chi si mette a quella per amore e per gentilezza. Dice nel 111 di quali virtù debbono esser ornati quelli che si danno alla pittura; ciò sono: amore, timore, ubbidienza e perseveranza. Nei capitoli che seguitano fino al xxIV, espone ciò che si appartiene al disegnare in ogni maniera con stile di piombo, con penna, e con carbone. Dal xxv al LxII parla della natura de' diversi colori, del macinarli e mescolarli, e come si facciano i pennelli; del modo di lavorare in muro in fresco e in secco, e delle misure e proporzioni del corpo umano; del modo di fare i colori con olio di semelino e del dipignere con essi sopra ogni materia. - Non ommette di additare i lavori più materiali e le operazioni più meccaniche dell' arte; come a dire: delle carte lucide e delle tinte ; delle colle ; dello spianare, agguagliare, ingessare le tavole per dipingere; del disegnare sulle tavole; del farvi i rilievi; del mettere d'oro, del brunire e del granare; del ritrarre e contrassare ogni maniera di drappi, velluti e panni, visi, capelli, barbe, casamenti,

- met - Chayle

alberi, montagne ed ogni oggetto; dei mordenti; delle vernici e del vernicare; dei lavori di vetro e del musaico; del miniare e mettere d'oro in carta; del modo di lavorare in tela e in seta, in panni e in lana; del fare elmi per tornei e giostre, cimieri, cofani e forzieri; dell' improntare di naturale e del gettare dal vivo in gesso.

Il Cennini, adunque, comprende l'arte in tutta la universalità sua, e nell' unità delle sue pratiche; così dalle prime e più dozzinali faccende del mestiere conduce il discepolo fino a' più alti e nobili uffici dell'arte. Ondeche in questo Trattato si contengono altre ricette e segreti non pertinenti veramente alla pittura, a'quali il Cennini dette luogo nel suo libro, stimando egli, insieme con tutti i suoi coetanei e compagni, che l'arte fosse discipima e mestiere ad un tempo, e che perciò potessero colle tecniche ad essa proprie mescolarsi anche le ricette delle arti meccaniche e manuali. Tali sono: la colla per incollare pietre (cap. CVI); o vasi di vetro (CVII); la colla di pesce, quella per legnaioli, per sellari e per altri maestri (CVIII e IX).

Dopo aver detto in generale di quali materie tratta il libro del Cennini, dovremmo tenergli dietro ad esaminare e comprovare le sue esperienze: ma questo sarebbe assunto maggiore delle nostre forze; nè solo basterebbe il conoscersi di chimica, di metallurgia e di geologia, ma si richiederebbero eziandio altre notizie e pratiche che noi non abbiamo. Puossi nonpertanto affermare, per testimonianza di alcuni pochi dei nostri artisti che hanno assai studiato negl' insegnamenti di Cennino, che a molte di quelle pratiche si perviene, e che non tanto le conferma l'esperienza, quanto sono buone in effetto, e meritevoli ancora di esser rimesse in corso.

Sennonché il Trattato di Cennino contiene alcuni capitoli, per i quali è maggiormente conosciuto il suo libro, e che meritano la nostra speciale considerazione. Un breve esame dei capitoli dall' LXXIX al XCV; nei quali taluni veggono dichiarata espressamente la pittura a olio, mentre per altri questo trovato si crede anteriore d'assai al Cennini; è richiesto dal soggetto stesso, nè è senza qualche importanza al caso nostro.

Nel capitolo LXXXIX l'autore dice con brevissime parole di volcre insegnare il modo di lavorare a olio, in muro in tavola, in ferro; e facendosi dal dipingere in muro, insegna cle se ne abbia a preparare lo smalto, come quando si lavora in fresco. Disegnata la storia, vuole che vi si dia sopra una volta con uovo shattuto nel latte di fico e stemperato con acqua. Viene quindi a dare la ricetta per fare l'olio di linseme, e il modo di cuocerlo; proponendo il fiucco per quello da mordente, ch' è mescolato con vernice liquida e chiara; mentre quello che s'adopera per colorire a tempera, vuole che sia cotto al sole (cap. XCI e XCII). Dopo ciò, macinati e rimescolati che sono i colori con quest'olio, invece che con acqua, avverte che si pongano in vasellini di piombo o di stagno, per mantenetli freschi.

Poche parole, dopo il tanto che n'è stato detto e scritto, basteranno su questo soggetto della pittura a olio.

Il cercare chi fosse l'inventore di questo metodo di pittura è oggi da reputarsi disquisizione vana e quasi oziosa, imperciocche fin da Plinio sappiamo, essere stato l'olio, comechessia, un ingrediente della pittura. E dell'olio di linseme usato in quest'arte, e come di pratica antica, parlano i monaci Eraclio e Teofilo e il nostro Cennino medesi-



mo. Ora essendo ciò dimostrato, rimane a sapere in quali termini sia da porre la questione della pittura a olio. Per noi tutta la disquisizione si riduce a questo: 1º nello stabilire che cosa oggi sia da intendere per invenzione della pittura a olio; 2º a chi debbasi dar merito di questa nuova comodità recata all'arte, di cui anche oggi essa si giova universalmente.

Eraclio, Teofilo e il Cennini parlano sempre d'olio di linseme, per mezzo della cottura purificato e reso atto a stemperare e mettere in opera i colori, sopra i quali poi era data una vernice; ed è danno che nè il Cennini (cap. Lv), nè gli altri ci dicano di che sostanze fosse essa composta; bastando al Cennini di chiamarla con linguaggio alchimistico, licore dimostrativo; e l'averne taciuto, mostra ch' era cosa ovvia e da tutti conosciuta e adoperata; onde il Cennini, non immaginandosi che dovesse perdersene la tradizione e rimanerne solo il nome, non si dette cura di descriverne particolarmente la composizione sua, che doveva essere una mistura di sostanze resinose, e più specialmente della resina del ginepro detta sandracca. Questo era il comun metodo di stemperare i colori in antico, secondo che si ricava dagli scrittori nominati di sopra. Ma questo metodo era soverchiamente lungo e tedioso, dice Teofilo. 1 Che cosa dunque si richiedeva? Volevasi un olio più sottile e meno viscoso, che fosse più pronto a seccarsi, e una vernice la quale aiutasse questo effetto, e non che alterare o guastare i colori, serbasse invece ai dipinti la trasparenza, la lucidezza, e la vivacità loro.

A chi la pittura è debitrice di questo benefizio? Noi non dubitiamo di affermare che l'arte ne deve saper grado prin-

<sup>4</sup> Diuturnum et tædiosum nimis. Cap. XXIII.

cipalmente a Giovanni Van-Eyk: e le prove nostre son queste: 1º La testimonianza del Cennini, il quale dice che il modo di lavorare a olio l'usano molto i tedeschi; i sotto la quale denominazione egli comprende eziandio i fiamminghi; 2º quella anche più esplicita, di Antonio Filarete nel suo inedito Trattato d' Architettura, 2 il quale dopo aver espresso che il dipingere a olio è altra pratica e altro modo, il quale è bello A CHI LO SA FARE; soggiunge, che nella Magna si lavora in questa forma, maxime da quello maestro Giovanni da Bruggia e maestro Ruggieri, i quali hanno adoperato optimamente questi colori a olio; 5º il racconto del Vasari, circostanziato e minuto, il quale si riscontra e serve di commento al passo del Cennino e del Filarete; racconto, che noi tenghiamo per vero, sia perchè comprovato dalle due testimonianze più antiche qui sopra allegate; sia perchè, se il Biografo aretino avesse potnto dar merito di questo perfezionamento ad artefici, non che toscani, italiani, non avrebbe mancato di ciò fare, tenerissimo com'è, e fors' anche talvolta parziale, per quelli della sua nazione. La buona coscienza lo costrinse in questo caso ad essere veritiero, a non falsare i fatti, a non usurpare a' forestieri ciò che loro a buon dritto si apparteneva; 4º in fine, la testimonianza del Summonzio, il quale in una lettera de' 20 di marzo del 1524 indiritta da Napoli a Marcantonio Michiel, gentiluomo veneziano, dice, che la professione del pittore Colantonio del Fiore, era in lavoro di Fiandra, e chiama quella pratica di dipingere, la disciplina di Fiandra.

L'aver sostituito all'antico escipiente de'colori uno

<sup>\*</sup> Traitato ec., cap. XCIX.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nel libro XXIV, a carte 482 del Codice Magliabechiano.

<sup>3</sup> Vita d' Autonello da Messina.

nuovo, fu un grande passo verso il perfezionamento della pittura a olio. Resta a vedere in che cosa veramente consistesse questo nuova modo di dipingere, di cui il Van-Eyk faceva un segreto, e dal quale venne a lui tanta fama e l'ammirazione riconoscente dei posteri.

Se il segreto del Van-Eyk fosse stato solamente in un' artificiosa mistura d'olio e di vernici e nell' usare glutini nuovi e molteplici, sarebbe stata cautela la sua veramente inutile, di non volersi far vedere da nessuno lavorare. Esso doveva dunque consistere in ben altro, cioè a dire nel modo di operare la pittura. Difatti, Antonello da Messina, maravigliato della vivacità dei colori, e della bellezza ed unione de' quadri del Van-Eyk, lasciò tutto sollecito Napoli e recossi in Fiandra per conoscere quel maestro; il quale « si contentò che Antonello vedesse l'ordine del suo colorire a olio. » 1 Oltracciò, le parole del Filarete, nel passo recato qui avanti, e l'espressione disciplina di Fiandra usata dal Summonte per indicare il dipingere al modo de' Fiamminghi, non sarebbero state proprie ad esprimere il puro e semplice processo dello stemperare e mescolare i colori. Quelle espressioni si riferiscono a un metodo tutto particolare di usarli. Vediamo in che cosa consistesse questo metodo, e quindi sapremo qual fosse il perfezionamento portato alla pittura a olio dal Van-Eyk.

Nell' antico e più usato modo di dipingere chiamato a tempera, il latte di fico e il tórlo dell' uovo servivano d' escipiente, o di glutine per sciogliere e legare i colori, i quali venivano sovrapposti l' uno all'altro a strati leggieri, e seccavano così presto, da non cagionare molti indugi. Usando invece di colori stemperati coll'olio, e mantenendo il modo

<sup>1</sup> VASABI, Vita d' Antonello da Messina.

di esceuzione praticato nel lavorare a tempera, il pittore era impedito dal continuare il lavoro, fino a che i colori non fosero seccati. Accidente molto incomodo, dal quale venie alla pittura a olio l'accusa di essere troppo lunga e tediosa. E finché non si giunse a toglier via questa molesta lentezza, fu sempre preferita la maniera prima di dipingere a tempera, perché più facile, e perché con essa si otteneva a un dipresso l'effetto medesimo; essendosi trovato il modo di dare con una vernice tale lucidezza e durata ai dipinti, che molto si assomigliano in questo alle pitture a olio, né per analisi chimica si possono distinguer punto da queste. E secondo il Vasari, anche il Van-Eyk avrebbe usato, ne' primi anni, di questa maniera di dipingere. ¹

Ma questa imperfetta pratica del colorire a olio sarebbesi abbandonata del tutto, se un artefice di acuto e sofistico ingegno, com' era il Van-Eyk, non fosse arrivato a conoscere che appunto in quella molesta proprietà del colore a olio, che ne rendeva così difficile l' uso, era riposta la maggiore bontà, il principale requisito ad ottenere questa nuova mariera di colorire, e la sua eccellenza sopra d'ogni altra. Ora di tutti gli escipienti usati nella pittura, l'olio vegetale è quello che più d'ogn' altro ha il vantaggio di mantenere tutti i colori freschi e molli quel tanto che fa di mestieri al pittore per usarne con mano libera e franca. Il che non può dirsi de' colori a tempera, rispetto a' quali egli è obbligato a preparare sulla tavolozza i varii toni ogni volta ch'e si pone a dipingere, per l'asciugarsi ch' essi fanno appena distesi; mentre adoperando i colori a olio, egli la tempo e modo di



<sup>4</sup> e Questi (olis) dunque bolliti cou altre sue misture, gli secero la vernice che egli, anzi susti i pittori del mondo, averano lungamente desideralo. a Vita d'Antonello da Messina.

porre e distendere l'una accanto all'altra liberamente tutte le tinte; e per l'arrendevolezza e docilità dei colori, può col franco condurre del pennello mescolarli e unirli in un insieme armonioso, da far parere l'opera sua di un sol getto. Per tal maniera si ottiene la nettezza del colore, le delicate mezzetinte, il modellato, il lucido e il trasparente. Le quali doti sono proprie sopra ogn' altra, della pittura a olio, e si rinvengono copiosamente ed eccellentemente nelle tavole del Van-Eyk. Non dovendosi dunque più sovrapporre i colori l'uno all'altro a strati leggieri simili a velature, ma si bene fonderli e unire con pastosità e di corpo, il lavoro viene semplificato, e riducesi alle poche operazioni del primo colore, del rimpastare, e dell'ultima mano; nè più fa d'uopo di aspettare tra l'una operazione e l'altra, che il colore diventi secco, siccome accadeva nel dipingere a tempera. Se dunque l' aver sostituito un nuovo olio a quello di linseme, e una nuova vernice, fu un gran passo verso il perfezionamento della disciplina pittorica; l'aver trovato un nuovo metodo di dipingere a olio più spedito, più ricco e più vago di quello a tempera, condusse quest'arte alla maggior sua perfezione; anzi fu un vero rivolgimento, che apri alla pittura un campo più vasto e più vario, e dette principio a un' èra piena di nuove e inattese maraviglie.

Facile è poi lo spiegare come avvenisse che il Van-Eyk fosse detto l'inventore della pittura a olio. A'tempi ne'quali

<sup>4</sup> Avi nel capitolo XIII del Cennini ana espressione consimile, la quale matra de egli non ignarras in che consistate la partica del lipino del Finninghi. Dopo avre detto del modo ali mociane i colori coll' cilo, increce che coll' egona, innegna, allorebé si venga ad operarili, di commente bene l'un colore coll' cilor y aggiungendo che i colori sieno ben nodetti. Del recto Cennino lettatado della gistran non potera inzacarra questa practica poi riforna al dipinopere a tempera che egli amata più, o anteponeva al dipinopere a cilo.

il Vasari scriveva, il perfezionamento recato dal pittore fiammingo non era più un segreto, ma ormai noto dovunque, e nel possesso di tutti gli artisti, siccome una tradizione già fatta antica. Ondechè col volger degli anni, divenute più incerte e inesatte le notizie di cotal fatto, era ben facile che la fama vaga, onde il Van-Eyk fu celebrato come il perfezionatore della pratica del dipingere ad olio, ne facesse poi l'inventore.

Probabilmente il Trattato di Cennino fu divulgato e conosciuto sino da 'tempi non molto dall' autore lontani; ma il primo che ne faccia menzione è, come abbiamo veduto, Giorgio -Vasari. Egli conobbe questo libro per l'esemplare che ne aveva Giuliano orafo senese, il quale senza forse è quel Giuliano di Niccolò Morelli, detto Barba, che nel dicembre del 1547 è deputato a lodare sopra certe figure di stucco fatte dal pittore ed architetto Bartolommeo Neroni, detto maestro Riccio, per la compagnia della Morte di Siena. \*

Sostiene il Tambroni, che il Vasari non leggesse mai il libro del Cennini, o ne leggesse poco e senza intenderlo: e ne porta in prova i capitoli XXXVIII e XXXIX, dove si parla della sinopia e della cinabrese, delle quali terre, dice il Vasari che Cennino lasciò di far menzione. Ma poi nega che il Cennini trattasse de' musaici, come afferma il Vasari; per-

Ben voloniteri e debiamenta confessimo, che in totta la precente disquizzione ci ha servito di golde e di tume il ballo servito che il notro oneravola mino signor Erneto lazzen d'Amburgo atamph cal Dautecher Kunstbatta ne 19 dell'amo 1831; che a cura nostra fa tridolto dal telesco, eriatampato noll'Indicators Modenzes de 7 d'aposto del 1852; nol quale ci parcro messi in moto napetto, a dichiratti con invisibile semme di cae forna di regionamento i termini di siffatta questione, da lui vittoriosamento risoltia.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Vedi Documenti per la Storia dell'Arte Senese raccolti ed illustrati dal dottor Gaetano Milanesi. Tomo III, pag. 475 e 476. Siena, presso Onorsto Porri, 4856, in-8.

chè, secondo lui, Cennino non ha una sola parola di questo modo di lavorare. E noi al contrario diciamo, che il Vasari afferma il vero; perchė nell' esemplare da lui veduto erano i capitoli CLXXI e CLXXII, dove si discorre appunto del vetro da musaico, e sono tra quei quarantacinque, ridotti da noi a diciassette ed aggiunti alla presente edizione, i quali nel codice pubblicato dal Tambroni mancano affatto. Soprattutto poi duole all' editore romano che il Vasari abbia detto, non avere il Cennini trattato del macinare i colori a olio per far figure, mentre nel XCIII dice chiaro che si possono dipingere in questo modo anco le incarnazioni. E maggiormente infine si rammarica di questo il Tambroni, perchè se il Vasari avesse considerato bene quel capitolo, non avrebbe così facilmente dato il merito della pittura a olio agli stranieri. Ma della poca ragione di tale suo lamento, si può giudicare da quel che abbiamo detto di sopra, esaminando siffatta questione. Ciò non pertanto, concediamo al Tambroni che il Vasari non abbia letto per disteso, nè con molta attenzione, il libro di Cennino; del che ci porge egli stesso la seguente ragione (certo a' suoi tempi plausibilissima), che di molti de' suoi avvertimenti egli non stimava doversi ragionare, essendo oggi notissime tutte quelle cose che costui ebbe per gran segreti e rarissime in quei tempi. 1

Sul finire del passato secolo, monsignor Bottari seriveva: « Sarebbe cosa assai utile che il costui libro (del Cennini) flusse mandato in luce; dacché nella toscana favella a abbiamo tanti pochi scrittori dell'arte, rispetto a Greci. » <sup>1</sup> Queste parole svegliarono in Giuseppe Tambroni grande desiderio di conoscere l'opera del Cennini; la quale, letta che

Vosari, Vita d' Agnolo Geddi.

<sup>2</sup> Nelle note alla vita di Agnolo Gaddi del Vasari,

ebbe e parutagli d'importanza grandissima, mise in luce per le stampe in Roma nel 1821.

Egli si giovo di un codice vaticano, rinvenuto da monsignor Angiolo Mai tra quelli della Ottoboniana, segnato di nimmero 2974, il quale dallo stemma che ha dentro, apparisce essere stato nel possesso del barone di Stosch. Esso è copia moderna, recando segnato in fronte le iniziali P. A. W., dalle quali pare si possa arguire che il suo copista non fosse italiano. Ma o perchè l'amanuense era uno straniero, o perchè il codice da dove egli trasse la sna copia fosse di scrittura malagevole a leggersi, la stampa procuratane dal Tambroni abbonda di errori, di malintesi, e di controsensi, non ostante che egli vi usasse ogni maggiore studio e diligenza per fare buona e corretta la lezione, e fosse aiutato ancora dai consigli e dall'opera di due valenti letterati romani, che furono Girolamo Amati e Salvatore Betti. <sup>1</sup>

Pure il Tambroni sapeva che nella Mediceo-Laurenziana era un codice di questo Trattato, scritto nel secolo XV: ma egli non volle nè porlo a riscontro coll' Ottoboniano, e nemmeno consultarlo. Della quale omissione fu giustamente appuntato da Antonio Benci; 'né egli cercò di difendersi con altra ragione, se non di non aver voluto commettere ad altri quel raffronto, dubitando che non gli fosse tolto il frutto di tante sue fatiche, col pubblicare quel codice inmanzi a lui; e di avere arguito, dalla descrizione fattane dal Bandini, e dal non esser quel Trattato nè messo alle stampe nè letto dai Toscani, che il Laurenziano fosse un codice così informe e guasto, da non meritare d' essere veduto ed esaminato. <sup>5</sup>

<sup>&#</sup>x27; Tambroni , nella Prefazione al Trattato di Cennino.

<sup>2</sup> Nell' Antologia, quaderno di Giugno del 1821.

<sup>3</sup> Tambroni, Lettera in risposta alle critiche del Benci, nell' Antologia, quaderno d'agosto del 4821.

Il Benci prese a notare alcuni degli errori più gravi della stampa romana, aintandosi di un esemplare di esso Trattato scritto nel secolo XVI, e da lui ritrovato nella Biblioteca Riccardiana, nel codice segnato di n.º 2190. <sup>1</sup>

Nè il codice Ottoboniano è da aversi in poco pregio solamente per gli errori da cui è viziato; ma più ancora per mancare di parecchi capitoli, che si leggono nel Laurenziano e nel Riccardiano, pei quali l'opera del Cennini viene reintegrata in ogni sua parte. Nè solo in queste cose è difettosa quella edizione. Il Tambroni volle porre al testo cenniniano alcune note, il più delle quali sono per le voci dell'arte, e intenderebbero a spiegare co'nomi odierni i nomi di certi colori. Ma, tra per la non molta conoscenza della chimica pittorica ch' era in lui, tra perche nuovi studi e nuove indagini scientifiche sui colori degli antichi, imprese a fare dipoi, hanno condotto a meglio conoscere la natura e qualità degli ingredienti usati nella pittura e le pratiche nell'operarli; le annotazioni dell'editore romano riuscirono spesso inesatte, e quasi sempre insufficienti.

L'editore romano, nel discorso che prepone al libro di Cennino, è d'opinione, e in ciò segue il Baldinucci, che Cennino componesse il suo Trattato nelle carceri delle Stinche, e lo finisse di scrivere a' 51 di luglio del 1457; tenendo per vero che il ricordo posto nel codice Laurenziano sia dell'autore, e non, come, stando con Antonio Benci, abbiamo dimostrato noi più sopra, che appartenga invece a chi copiò il libro.

Ma non ostante tali difetti, dovremo sempre saper grado al Tambroni di aver tratto alla luce un'opera di tanta im-

<sup>1</sup> Nell' Antologia, quaderno di giugno del 1821.

portanza; che forse, senza di lui, chi sa quant' anni ancora sarebbe rimasta ignorata; e adopezatori tempo e fatica non piccola. Che se non riusci a darne un' edizione quale sarebbesi desiderata e il libro esigeva, non fu tutta sua la celpa.

Ma è d'uopo omai che venghiamo a dire della nostra edizione. E cominceremo da render conto dei codici.

A' tempi di Domenico Maria Manni un esemplare di questo Trattato era conservato nella casa dei Beltramini di Colle di Valdelsa. Ma oggi non si sa che ne sia stato; e neppure riusci di saperlo al Benci stesso, il quale ne fece molte e molte ricerche trentasette anni fa: anzi egli racconta che avendo avuto in mano il catalogo della libreria Beltramini fatto negli ultimi anni del secolo passato, non vi trovò notato il libro del Cennini. Furono alcuni i quali stimarono che il codice Beltramini fosse di propria mano di Cennino, senza mostrare le ragioni di questa loro opinione; ma non lo dicendo il Manni, che fu il primo a darne notizia, noi siamo tuttavia in dubbio di questa cosa, contentandoci di affermare che il più antico esemplare sia quello conservato nella Biblioteca Mediceo-Laurenziana. Il quale, secondo il Baldinucci, a cui fu insegnato da Anton Maria Salvini, è quello stesso che il Vasari vide nelle mani di Giuliano orafo senese. Il Benci dice che esso non è di lezione perfetta, e che oltre ad essere scomposto e turbato nell' ordine dei capitoli per mala legatura de' quaderni, è anche mancante di alcuni di essi. Per altro lo giudica di più corretta lezione del vaticano, sebbene tanto egli quanto il Tambroni pensino che questo sia esemplato da quello. Dice infine che Giovanni Lessi trasse copia di esso codice laurenziano coll' animo di metterlo alle stampe.

Il Codice Riccardiano segnato di n. 2190, che fu prima

additato dal Benci, è da lui reputato, come di fatti è, per copia del secolo xvi, e forse di poco dopo il 1500; ma noi crediamo che sia invece di verso la metà di quel secolo. Afferma che esso non è copia del codice Laurenziano, ma non sa risolvere se sia tratto dall'esemplare Beltramini. In ultimo è di parere che una nuova edizione del Trattato del Cennini dovrebbe esser fatta su questo codice, come di più buona lezione del Laurenziano e più intero; ma noi in questo non siamo in tutto d'accordo, perchè la lingua del Codice Riccardiano è molto rammodernata, e risente assai del dialetto fiorentino.

Mancando pertanto l'autografo del Cennini, e non essendo de' due codici fiorentini ottimo nessuno, ma buoni respettivamente ambedue, ci è parso di non dovercene stare ad un solo, ricevendo nel nostro testo a mano a mano quella lezione che in tiascuno esemplare ci sembrò la migliore, non senza giovarci alcuna volta della stampa romana, la quale non era da gettarsi affatto da banda. Abbiamo tolto la divisione in parti, che il Tambroni seguitò nella sua stampa; perchè non ci parve che il conservarla avrebbe conferito in nulla alla intelligenza del testo nè alla bontà della edizione. Sicchè i capitoli vanno, com' è anche ne' codici, di séguito con numero ordinale sino alla fine. Di moltiplicare le note al testo, non ci siamo voluti dare soverchia briga, e solo vi abbiamo fatto ricorso per certe varianze di lezioni che importava additare, o per dichiarar qualche passo di senso oscuro e impigliato per irregolare sintassi.

La spiegazione dei vocaboli appartenenti all'arte, che l'editore romano rassegnó nelle note, noi abbiamo creduto più dicevole e più semplice, darla nello Spoglio delle voci posto in fine del libro. Ma c'è riuscito assai difficiel il tro-

vare a che cosa corrispondessero nella sostanza e nella nomenclatura talune di quelle parole tecniche che si riferiscono specialmente a'colori; e con tutto che i lavori del Mérimée, dell'Hoefer, del Lefort, il Manuale del Miffaut e del Vergnaud, ci abbiano servito di molto aiuto, pure di talune spiegazioni ci confessiamo non sodisfatti del tutto e siamo rimasti sempre dubbiosi. Intorno al quale Spoglio è da dire, che in esso sono registrate eziandio quelle voci non toscane, ma tolte dal dialetto padovano e veneto, distinguendole però con un asterisco.

Diremo in fine, per mera curiosità degli eruditi, che il Trattato della Pittura del nostro Cennini fu creduto degno di esser tradotto in due lingue straniere, cioè nella inglese e nella francese. E di ambedue è pregio dell' opera dar qualche ragguaglio. La versione inglese è lavoro della signora Merrifield 1 la quale ne fece una elegantissima edizione, ornata di due frontespizi miniati, e corredata di una sua dotta prefazione, oltre quella del Tambroni, dove si discorre della tecnica de pittori antichi. Vi mise eziandio in fine le note del Tambroni, insieme con altre sue assai erudite circa alla natura de' colori nominati da Cennino. Dalle quali note abbiamo noi tratto tutto quel meglio che ci ha servito alla . dichiarazione posta ad alcuni vocaboli di colori nello Spoglio citato. Della versione francese è autore il signor Vittore Mottez; il quale, come è detto nel titolo stesso, fecela sulla stampa del Tambroni, ma della prefazione dell'editore

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A Treatise on pointing written by Cennino Cennini... translated by m' Merrifield. London, Edward Lumley, 56 Chaucery Lane; M. DCCC. XLIV. in-8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Traité de la peinture de Cennino Cennini, mis en lumière pour la première fois avec des notes par le chevalier G. Tambroni, traduit par Victor Mottez. Paris, Renovard; e Lille, Lefort, 4858, in-8.

romano omise di tradurre l'ultima parte dove egli pretende di rivendicare all'Italia l'nonce di avere scoperto la pittura a olio, siccome invenzione ingiustamente attribuita a Giovanni Van-Eyk. Il signor Mottez non stimo utile di dar luogo a tutta quella discussione, perchè essa non ha nulla che fare con lo scopo dell'opera di Cennino, che è quello di richiamare l'attenzione altrui intorno ai modi per i quali gli antichi maestri hanno potuto condurre quelle grandi opere che sono la maraviglia nostra. La pittura a olio, sia o no inventata dagl' Italiani, certamente ha prodotto assai capolavori; ma il Mottez crede che essa abbia distrutto la pittura monumentale, non tanto con l'introdurre il gusto e la moda delle cose piccole, quanto ancora col rendere il lavoro così lungo e uggioso e non atto ad una impresa grande.

Se gli antichi pittori non avessero avuto nell'in fresco il modo semplice, pronto e spedito di operare le loro pitture (continua egti), come avrebbero potuto condurre tanti e cosi vasti lavori? e i privati e i comuni d'Italia come avrebbero potuto fare cosi magnifiche cose d'arte, che le grandi monarchie oggidi non potrebbero? Infine, la questione della pittura a olio non ha importanza per noi. Se gli antichi maestri han prescelto l'in fresco e la tempera, i monumenti superstiti testimoniano che ebbero ragione, e il libro del Cennino prova che essi nol fecero per ignoranza.

Il traduttore francese ha conservato anche le note del l'editore italiano; ma qui e là vi ha fatto delle aggiunte, e ve ne ha posta qualcuna delle nuove; fra le quali è da considerare quella che è a pag. 71, dove il Mottez (ch' è pitvore), prende a dimostrare, come col solo libro del Cennini, senz'altra guida, egli a Parigi abbia potuto condurre delle



pitture in fresco (e questo è stato che lo ha fatto risolvere a tradurlo); studiando attentamente nel Trattato di Cennino que' capitoli che spettano al lavorare in fresco nel muro, e scrupolosamento mettendone in opera i precetti e i consigli.

Rimettendo in luce il Trattato della Pittura di Cennino Cennini, noi siamo stati mossi da due principali ragioni: Tuna, di restituire a migliore e più corretta lezione un testo, dal quale può essere cresciuto grandemente il tesoro della lingua in quella parte, scarsissima ne Vocabolari, che spetta ai vocaboli propri della pittura; l'altra, di richiamarre lo studio e l'attenzione de giovani artisti alle pratiche e alle industrie di que bravi maestri del tempo antico; molte delle quali con utile loro, e con non mediocre vantaggio dell'arte, potrebbero essere rimesse in uso. E di questi due intendimenti noi speriamo che ci vorranno saper qualche grado, non tanto quelli che si dilettano delle cose della lingua, quanto ancora tutti i cillori di questa bellissima e nobilissima fra le arti del disegno.

#### INCOMINGIA

## IL LIBRO DELL'ARTE,

PATTO E COMPOSTO DA CENNINO DA COLLE, A RIVERENZA DI DIO, E DELLA VERGINE MARIA, E DI SANTO EUSTACHIO, E DI SANTO FRANCESCO, E DI SAN GIOVANNI BATISTA, E DI SANTO ANTONIO DA PADOVA, E DI TUTTI SANTI E SANTE DI DIO, E A RIVERENZA DI CIOTTO, DI TADDEO, E DI ACNOLO MAESTRO DI CENNINO, E A UTOLITÀ E BENE E GUADAGNO DI CHI ALLA DETTA ARTE YORRÀ PERVENIRE.

## CAPITOLO I.

Nel principio che Iddio onnipotente creò il ciclo e la terra, sopra tutti animali e alimenti creò l'uomo e la donna alla sua propia immagine, dotandoli di tutte virtù. Poi, per lo inconveniente che per invidia venne da Lucifero ad Adam, che con sua malizia e segacità lo ingannò di peccato contro al comandamento di Dio, cioè Eva, e poi Eva Adam; onde per questo Iddio si crucciò inverso d'Adam, e sì li fe' dall' angelo cacciare, lui e la sua compagna, fuor del paradiso, dicendo loro: perchè disubbidito avete el comandamento il quale Iddio vi dètte, per vostre fatiche ed esercizii vostra vita traporterete. Onde cognoscendo Adam il difetto per lui commesso, e sendo dotato da Dio sl nobilmente. sl come radice, principio e padre di tutti noi; rinvenne di sua scienza di bisogno era trovare modo da vivere manualmente. E cosl egli incominciò con la zappa, ed Eva col filare. Poi seguitò molte arti bisognevoli, e differenziate l'una dall'altra; e fu ed è di maggiore scienza l' una che l' altra; chè tutte non potevano essere uguali; perchè la più degna è la scienza; appresso di quella séguita alcuna discendente da quella, la quale conviene aver fondamento da quella con operazione di mano: e questa è un' arte che si chiama dipignere, che conviene avere fantasia, con operazione di mano, di trovare cose non vedute (cacciandosi sotto ombra di naturali),1 e fermarle con la mano, dando a dimostrare quello che non è, sia. E con ragione merita metterla a sedere in secondo grado alla scienza, e coronarla di poesia. La ragione è questa; che il poeta, con la scienza prima che ha, il fa degno e libero di poter comporre e legare insieme si e no come gli piace, secondo sua volontà. Per lo simile al dipintore dato è libertà potere comporre una figura ritta, a sedere, mezzo uomo, mezzo cavallo, sl come gli piace, secondo sua fantasia. Adunque, o per gran cortesia o per amore, tutte quelle persone che in loro si sentono via o modo di sapere o di potere aiutare ed ornare \* queste principali scienze con qualche gioiello, che \* realmente senza alcuna peritezza si mettano innanzi, offerendo alle predette scienze quel poco sapere che gli ha Iddio dato.

SI come piccolo membro essercitante nell' arte di dipintoria, Cennino di Drea Cennini da Colle di Valdelsa, nato, fui informato nella detta arte dodici anni da Agnolo di Taddeo da Firenze mio maestro, il quale imparò la detta arte da Taddeo suo padre; il quale suo padre fu battezzato da Giotto, e fu suo discepolo anni ventiquat-

<sup>2</sup> Il R., ordinare. Seguitismo il L.

4 Agnolo di Taddeo Gaddi.

<sup>1</sup> Cioè, osservando il vero, tenendo innanzi i modelli di naturale.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tolgasi questo che ridondante, ed avremo una sintassi ed il senso più agevole.

<sup>5</sup> Cioè, levato al fonte battesimsle, tenuto al battesimo.

tro. Il quale Giotto rimutò l'arte del dipignere di greco in latino, e ridusse al moderno; 'ed ebbe l'arte più compiuta che avessi mai più nessuno. Per confortar tutti quelli che all'arte vogliono venire, di quello che a me fu insegnato dal predetto Agnolo mio maestro, nota farò, e di quello che con mia mano ho provato; principalmente invocando l'alto Iddio onnipotente, cioè Padre, Figliuolo, Spirito Santo; secondo, quella dilettissima avvocata di tutti i peccatori Vergine Maria, e di santo Luca evangelista, primo dipintore cristiano, e dell'avvocato mio santo Eustachio, e generalmente di tutti i santi e sante del paradiso. Amen.

#### CAPITOLO II.

Come alcuni vengono all'arte, chi per animo gentile, e chi per guadagno.

Non sanza cagione d'animo gentile alcuni si muovono di venire a questa arte, piacendogli per amore naturale. Lo intelletto al disegno si diletta, solo che da loro medesimi la natura a ciò gli trae, senza nulla guida di maestro, per gentilezza di animo. E per questo dilettarsi, seguitano a volere trovare maestro; e con questo si dispongono con amore d'ubbidienza, stando in servitù per venire a perfezione di ciò. Alcuni sono, che per povertà e necessità del vivere seguitano, si per guadagno e anche per l'amor dell'arte; ma sopra tutti quelli, da commendare è quelli che per amore e per gentilezza all'arte predetta vengono.

<sup>·</sup> Il Vasari dona a questo passo un senso figurato. Io però lo credo proprio , essendochò Giotto tolse via quella goffa maniera de' greci moderni , e ne fece una tutta latina, cioè italiana. (T.)

#### CAPITOLO III.

Come principalmente si dè provedere chi viene alla detta arte.

Adunque, voi che con animo gentile sete amadori di questa virtù, principalmente all' arte venite, adornatevi prima di questo vestimento: cioè amore, timore, ubbidienza e perseveranza. E quanto più tosto puoi, incomincia a metterti sotto la guida del maestro a imparare; e quanto più tardi puoi, dal maestro ti parti.

#### CAPITOLO IV.

Come ti dimostra la regola in quante parti e membri s'appartengon l'arti.

El fondamento dell'arte, e di tutti questi lavorii di mano principio, è il disegno e 'l colorire. Queste due parti vogliono questo, cioè: sapere tritare, o ver macinare, incollare, impannare, ingessare, e radere i gessi, e pulirli, rilevare di gesso, mettere di bolo, mettere d'oro, brunire, temperare, campeggiare, spolverare, gratare, granare, o vero camusciare, ritagliare, colorire, adornare, e invernicare in tavola o vero in cona. Lavorare in muro, bisogna bagnare, smaltare, fregiare, pulire, disegnare, colorire in fresco, trarre a fine in secco, temperare, adornare, finire in muro. E questa si è la regola dei gradi predetti, sopra i quali, io con quel poco sapere ch'io ho imparato, dichiarerò di parte in parte.

#### CAPITOLO V.

A che modo cominci a disegnare in tavoletta,

Si come detto è, dal disegno t' incominci. Ti conviene avere l'ordine di poter incominciare a disegnare il più veritevile. Prima, abbi una tavoletta di bosso. di grandezza, per ogni faccia, un sommesso; ben pulita e netta, cioè lavata con acqua chiara; fregata e pulita di seppia, di quella che gli orefici adoperano per improntare. E quando la detta tavoletta è asciutta bene, togli tanto osso ben tritato per due ore, che stia bene; e quanto più sottile, tanto meglio. Poi raccoglilo, tiello, e conservalo involto in una carta asciutta: e quando tu n' hai bisogno per ingessare la detta tavoletta, togli meno di mezza fava di questo osso, o meno; e colla sciliva rimena questo osso, e va' distendendo con le dita per tutta questa tavoletta; e innanzi che asciughi, tieni la detta tavoletta dalla man manca, e col polpastrello della man ritta batti sopra la detta tavoletta tanto, quanto vedi ch' ella sia bene asciutta. E viene inossata igualmente così in un loco come in un altro.

## CAPITOLO VI.

Come in più maniere di tavole si disegna.

A quel medesimo è buona la tavoletta del figàro ben vecchio: ancora certe tavolette le quali s'usano per mercatanti; che sono di carta pecorina ingessata, e messe di biacca a olio; seguitando lo inossare con quello ordine che detto ho.

1.

#### CAPITOLO VII.

## Che ragione d'osso è buono per inossare le tavole.

Bisogna sapere che osso è buono. Togli osso delle cosce e delle alia delle gallire, o di cappone; e quanto più vecchi sono, tanto sono migliori. Come gli truovi sotto la mensa, cost gli metti nel fuoco; e quando vedi sono tornati bene bianchi più che cenere, tranegli fuore, e macinagli bene in su proferito; e adopralo secondo che dico di sopra.

## CAPITOLO VIII.

In che modo dèi incominciare a disegnare con istile, e con che luce.

Ancora l'osso della coscia del castrone è buono, e della spalla, cotto per quella forma è detto. E poi abbi uno stile di argento o d'ottone, o di ciò si sia, purchè dalle punte sia d'argento, sottili a ragione, pulite, e belle. Poi con esempio comincia a ritrarre cose agevoli quanto più si può, per usare la mano, e collo stile su per la tavoletta leggermente, che appena possi vedere quello che prima incominci a fare; crescendo i tuo'tratti a poco a poco; più volte ritornando per fare l'ombre: nelle stremità vuoi fare più scure, tanto vi torna più volte; e così, per lo contrario, in su e rilievi tornavi poche volte. E'l timone e la guida di questo potere vedere, si è la luce del sole, la luce dell' occhio tuo, e la man tua : chè senza queste tre cose nulla non si può fare con ragione, Ma fa' che, quando disegni, abbi la luce temperata, e il sole ti batta in sul lato manco; e con quella ragione t'incomincia a usare in sul disegnare,

<sup>4</sup> Cioè, con esemplare, con modello davanti.

disegnando poco per di, perchè non ti venga a infastidire ne a rincrescere.

## CAPITOLO IX.

Come tu de' dare (secondo) la ragione della luce, chiaroscuro alle tue figure, dotandole di ragione di rilievo.

Se per ventura t'avvenisse, quando disegnassi o ritraessi in cappelle, o colorissi in altri luoghi contrari, che non potessi avere la luce dalla man tua, o a tuo modo, seguita di dare el rilievo alle tue figure, o veramente disegno, secondo l'ordine delle finestre che trovi ne' detti luoghi, che ti hanno a dare la luce. E così, seguitando la luce da qual mano si sia, da' el tuo rilievo e l'oscuro, secondo la ragione detta. E se venisse che la luce venisse o risplendesse per lo mezzo in faccia, o vero in maestà, per lo simile metti il tuo rilievo chiaro esscuro alla ragione detta. E se la luce prosperasse con finestra che fusse maggiore d'altra che fusse ne' detti luoghi, seguita sempre la più eccellente luce, e voglia con debito ragionevole intenderla e seguitarla; perchè, ciò mancando, non sarebbe tuo lavorio con nessuno rilievo, e verrebbe cosa semprice, e con poco maestero.

## CAPITOLO X.

El modo e l'ordine del disegnare in carta pecorina e in bambagina, e aombrare di acquerelle.

Ritornando in su 'l diritto del nostro andare, ancor si può disegnare in carta pecorina e bambagina. Nella pecorina tu puoi disegnare, o vero dibusciare, collo stile detto, mettendo prima del detto osso, seminato isparso e nettato con zampa di levre, per su per la carta, asciutto, e spolverato in forma di polvere o di vernice da scrivere. Se vuoi, poichè hai collo stile disegnato, chiarire meglio il disegno, ferma con inchiostro ne' luoghi stremi e necessari. E puoi aombrare le pieghe di acquerella d'inchiostro; cioè acqua quanto un guscio di noce tenessi dentro due goccie d'inchiostro; e aombrare con pennello fatto di code di vaio, mozzetto e squasi sempre asciutto: e così, secondo gli scuri, così annerisce l'acquerella di più gocciole d'inchiostro. E per lo simile puoi fare e aombrare di colori o di pezzuole secondo che i miniatori adoperano; temperati i colori con gomma, o veramente con chiara, o albume d'uovo, ben rotta e liquefatta.

#### CAPITOLO XI.

Come si può disegnare con istil di piombo.

Ancora puoi senza osso disegnare nella detta carta <sup>1</sup> con istile di piombo; cioè fatto lo stile due parti piombo, e una parte stagno ben battuto a martellino.

## CAPITOLO XII.

Come, se avessi trascorso col disegnare con lo stile del piombo, in che modo lo puoi levar via.

Nella carta hambagina puoi disegnare col predetto piombino, senza osso; ed eziandio con osso. E se alcuna volta t'avvenisse trascorso, che volessi tor via alcuno segno fatto per lo detto piombino, togli una poca di midolla di pane, e fregavela su per la carta, e torrai via quello che vorrai. E similmente su per la detta carta puoi aombrare d'incliniostro, di colori, e di pezzude con la predetta tempera.

Cioè, carta pecorina o bambagina.

## CAPITOLO XIII.

Come si dè praticare il disegno con penna.

Praticato che hai in su questo esercizio un anno, e più e meno secondo che appetito o diletto tu arai preso, alcuna volta puoi disegnare in carta bambagina pur con penna che sia temperata sottile; e poi gentilmente disegna, e vieni conducendo le tue chiare, mezze chiare, e scure, a poco a poco, colla penna più volte ritornandovi. E se vuoi rimangano i tuoi disegni un poco più lecchetti, davvi un poco di acquerella, secondo l'ho detto di sopra, con pennello di vaio mozzetto. Sai che ti avverrà, praticando il disegnare di penna? che ti farà sperto, pratico, e capace di molto disegno entro la testa tua.

## CAPITOLO XIV.

El modo di saper temperar la penna per disegnare.

Se ti bisogna sapere come questa penna d'oca si tempera, togli una penna ben soda, e recatela in su il diritto delle due dita della man manca, a riverscio; e togli un temperatoio ben tagliente e gentile; e piglia, per larghezza, un dito della penna per lunghezza; e tagliala, tirando il temperatoio inverso te, facendo che la tagliatura sia iguali è per mezzo la penna. E poi riponi il temperatoio in su l'una delle sponde di questa penna, cioè in su 'l lato manco che inverso te guarda, e scarnala, e assottigliala inverso la punta; e l'altra sponda taglia al tondo, e ridulla a questa medesima punta. Poi rivolgi la penna volta in giù, e mettitela in sull'unghia del dito grosso della man zanca; e gentilmente, a poco a poco, scarna e taglia quella puntolina; e fa'la tempe-

ratura grossa e sottile, secondo che vuoi, o per disegnare o per iscrivere.

## CAPITOLO XV.

Come dèi pervenire al disegno in carta tinta.

Per venire a luce di grado in grado, e incominciare a volere trovare il principio e la porta del colorire, vuolsi pigliare altro modo di disegnare che quello di che abbiamo detto perfino a mo. E questo si chiama disegnare in carta tinta; cioè o in carta pecorina, o in carta bambagina. Sieno elleno tinte; però che in una medesima forma si tinge l'una che l'altra, e d'una medesima tempera. E puoi fare le tue tinte o in rossetta. o in biffo, o in verde; o azzurrine, o berrettine cioè colore bigie, o incarnate, o come ti piace; chè tutte vogliono medesime tempere, e medesimo tempo a macinare colori; e in tutte per un medesimo modo si può disegnare. È vero che la tinta verde comunemente per la più gente si usa più e più, ed è più comunale sì per l'aombrare e sì per lo imbiancheggiare : benché più innanzi dichiarerone ogni triare di colori, e loro natura, e loro tempere. In brieve, qui ti darò un brieve modo. per lo bisogno che hai a venire al tuo disegnare, e del tuo tingere delle carte.

## CAPITOLO XVI.

Come si fa la tinta verde in carta da disegnare; e'l modo di temperarla.

Quando tu vuo' tignere carta di cavretto, o veramente foglio di carta bambagina, togli quanto una mezza noce di verdeterra, e per la metà d'essa un po' d'ocria; e per la metà dell'ocria, biacca soda; e quanto una fava, d'osso (con quell'osso che indrieto t'ho detto da disegnare); e, quanto mezza fava, di cinabro; e macina bene tutte queste cose in su prieta proferitica con acqua di pozzo, o di fontana, o di fiume. E tanto le macina, quanto hai sofferenza di poter macinare, chè mai non possono essere troppo; chè quanto più le macini, più perfetta tinta vienne. Poi tempera le predette cose con colla di questa tempera e fortezza: togli uno spicchio di colla dagli speziali, non di pesce, e mettila in uno pignattello in molle in tanta acqua chiara e netta, quanto possa tenere due mugliuòli comuni, per ispazio di sei ore. Poi, questo pignattello mettilo a fuoco, che sia temperato: e schiumalo quando bolle. Quando ha bollito un poco, tanto veggia la colla ben disfatta, colala due volte. Poi togli un vasello da pintori, grande, e capace ai detti colori macinati; e mettivi tanta di questa colla, che corra bene al pennello; e togli un pennello di setole, grossetto, che sia morbido. Poi abbi quella tua carta che vuoi tignere; e di questa tinta ne da' distesamente per lo campo della tua carta, menando la mano leggiermente, e'l pennello squasi mezzo asciutto, ora per uno verso ora per l'altro; e così ne da' tre o quattro volte o cinque, tanto che veggia che ugualmente la carta sia tinta. E sta' di spazio dall' una volta all' altra tanto, che ciascuna volta asciughi. E se vedessi che per lo tuo tignere aridisse o incoiasse per la tinta, è segno che la tempera è troppo forte: e però, quando dài la prima fiata, ponvi rimedio. Come? Mettivi dentro dell'acqua chiara tepida. Quando è asciutta e fatta, togli un coltello, e va' col taglio fregando su per lo foglio tinto, leggiermente, acciò che levi via se nessun granelluzzo vi fusse.

#### CAPITOLO XVII.

Come tu dei tingere la carta di cavretto, e in che modo la debbi brunire.

Quando tu vuoi tignere la carta di cavretto, convienti prima bagnarla con acqua di fontana o di pozzo, tanto diventi molliccica e morbida. Poi la ferma con bullette tirata su per una asse, a modo di carta di tamburo: e, per lo simile detto di sopra, le da' la tinta a tempo. Se caso fosse che la carta bambagina o pecorina non fosse piana a tuo modo, piglia la detta carta, pigliala, e mettila in su un' asse di noce, o in su una prieta ben piana e pulita. Poi metti un foglio di carta bambagina, ben netto, sopra quella che hai tinta; e con pietra da brunire oro, brunisci con buona forza di mano ; e così per questo cotal modo verrà morbida e pulita. Vero è che ad alcuni piace molto brunire pur su per la carta tinta, cioè che la pietra da brunire la tocchi e cerchi, perchè l'abbi un poco di lustro. Poi fa' come a te piace: ma il primo mio modo è migliore. La ragione è questa: che fregando la pietra da brunire sopra la tinta, per lo suo lustro toglie il lustro dello stile quando disegni; ed eziandio l'acquerelle, che vi dái su, non vi appariscono sfumanti e chiare, come fa a modo detto in prima. Sed nihilominus, fa' come tu vuoi ec.

## CAPITOLO XVIII.

Come dèi tignere la carta morella, o ver pagonazza.

Ora attendi nel fare di queste tinte. Nel tignere le tue carte nel colore della morella, o vero pagonazza, togli per quella quantità di fogli che ho detto di sopra, cioè mezza oncia di biacca grossa, e quanto una fava di lapis amatita: e macina bene insieme quanto più puoi; chè per macinare assai non si guasta, ma sempre si racconcia. Tempera secondo modo detto usato.

#### CAPITOLO XIX.

Come dèi tignere le carte di tinta indica.

La tinta indaca. Togli quella quantità di fogli di sopra detta; abbi mezza oncia di biacca, e la quantità di due fave d'indaco baccadeo; e macina bene insieme; chè per triare bene non se ne guasta la tinta. Tempera con la medesima tempera, a modo detto di sopra.

## CAPITOLO XX.

Come tu de tignere le carte di colore rossigno, o squasi color di pesco.

Se vuoi tignere di colore rossigno, per quella quantità di fogti detta di sopra, togti mezza oncia di verdeterra; per la quantità di due fave, di biacca grossa; e quanto una fava; di sinopia chiara. Macina a modo usato; e così tempera con la tua colla, o ver tempera.

## CAPITOLO XXI.

Come de' tignere le carte di color d'incarnazione.

Per fare la tinta ancora bene incarnata, convienti torre, alla quantità detta fogli, mezz' oncia di biacca grossa, e men che una fava di cinabro. Convienti macinare ogni cosa insieme; e tempera a modo usato detto di sopra.

## CAPITOLO XXII.

Come tu de'tignere le carte di tinta berrettina, o vero bigia.

Tinta berrettina, o ver bigia, la farai in questo modo. Prima togli un quarro di biacca grossa; quanto una fava di ocria chiara, men che mezza fava di nero. Macina queste cose bene insieme a modo usato. Temperasi, come ti ho detto delle altre, mettendovi a ciascuna sempre per lo meno quanto una fava d'osso brugiato. E questo ti basti alle carte di più ragioni tinte.

## CAPITOLO XXIII.

In che modo puoi ritrarre la sustanza di una buona figura o disegno con carta lucida.

Bisognati essere avvisato, ancora è una carta che si chiama carta lucida, la quale ti può essere molto utile per ritrarre una testa o una figura o una mezza figura, secondo che l'uomo truova di man di gran maestri. E per avere bene i contorni, o di carta o di tavola o di muro, che proprio la vogli tor su, metti questa carta lucida in su la figura, o vero disegno, attaccata gentilmente in quattro canti con un poco di cera rossa o verde. Di subito per lo lustro della carta lucida trasparrà la figura, o ver disegno, di sotto, in forma e in modo che 'l vedi chiaro. Allora togli o penna temperata ben sottile, o pennel sottile di vaio sottile; e con inchiostro puoi andare ricercando i contorni e le stremità del disegno di sotto: e così generalmente toccando alcuna ombra, siccome a te è possibile potere vedere e fare. E, levando poi la carta, puoi toccare di alcuni bianchetti e rilievi, siccome tu hai i piaceri su.'

1 Intendi : come più t' è in piecere.

## CAPITOLO XXIV.

Primo modo di sapere fare una carta lucida chiara.

Questa carta lucida ti bisogna, non trovandone della fatta, farne per questo modo. Togli una carta di cavretto, e dalla a un cartolaio, e falla tanto raschiare che poco si tegna, e che la conservi raderla igualmente. L' È lucida per se medesima. Se la vuoi più lucida, togli olio di lin seme chiaro e bello, e ugnila con bambagia del detto olio; lasciala bene asciugare per ispazio di più di; e sarà perfetta e buona.

## CAPITOLO XXV.

Secondo modo a far carta lucida di colla.

Se vuoi fare questa carta lucida per un altro modo. togli una pietra di marmo, o proferitica, ben pulita. Poi abbi colla di pesce e di spicchi, che vendono gli speziali. Mettila in molle con acqua chiara, ed in sei spicchi fa' che sia una scodella di acqua chiara. Poi la fa' bollire: e bollita, colala bene due o tre volte. Poi piglia questa colla colata, e strutta, e tiepida; e con pennello, a modo che tigni le carte tinte, così ne da' sopra queste pietre che sieno nette; è vogliono essere le dette pietre prima unte d'olio di uliva. E quando questa colla, data su, è asciutta, togli una punta di coltellino, e comincia per alcun luogo a spiccare questa tal colla dalla pietra, tanto che con la mano possa pigliare questa così fatta pelle, o ver carta. E fa'con temperata mano, acció che questa cotal pelle tu la possi spiccare dalla prieta con salvamento, a modo di una carta. E se questa tale pelle, o

<sup>&#</sup>x27;Intendi: chesia sottile, e che il cartolaio mantenga (conservi) nel raderla un modo eguale.

ver carta, tu vuoi provarla, innanzi la spicchi dalla prieta, togli olio di lin seme ben bollito, a modo che t'insegnerò ne' mordenti; e con pennello morbido ne da' una volta per tutto, e lasciala asciugare per due o per tre di; e sarà poi buona carta lucida.

## · CAPITOLO XXVI.

Come puoi fare carta lucida di carta bambagina.

Questa medesima carta lucida, di che abbiam detto, si può fare di carta bambagina. Prima, la carta fatta sottilissima, piana, e ben bianca; poi ugni la detta carta con olio di lin seme, detto di sopra. Vien lucida, ed è buona.

## CAPITOLO XXVII.

Come ti de'ingegnare di ritrarre e disegnare di mano maestri più che puoi.

Pure a te è di bisogno si seguiti innanzi, acciò che possi seguitare il viaggio della detta scienza. Tu hai fatto le tue carte tinte. È mestieri di seguire di tenere questo modo. Avendo prima usato un tempo il disegnare, come ti dissi di sopra, cioè in tavoletta, affaticati e dilettati di ritrarre sempre le miglior cose, che trovar puoi per mano fatte di gran maestri. E se se'in luogo dove molti buon maestri sieno stati, tanto meglio a te. Ma per consiglio io ti do: guarda di pigliare sempre il migliore, e quello che ha maggior fama; e, seguitando di di in di, contra natura sarà che a te non venga preso di suo' maniera e di suo' aria; perocchè se ti muovi a ritrarre oggi di questo maestro, doman di quello, ne

<sup>4</sup> Tanto i codici fiorentini, quanto la stampa romana leggono: trovarla. Ma non parendoci che désse senso buono, abbiamo corretto in provarla. maniera dell' uno nè maniera dell' altro non n'arai, e verrai per forza fantastichetto, per amor che ciascuna maniera ti straccerà la monte. Ora vuo' fare l'a modo di questo, doman di quello altro, e così nessuno n'arai perfetto. Se seguiti l'andar di uno per continovo uso, ben sarà lo intelletto grosso che non ne pigli qualche cibo. Poi a te interverrà che, se punto di fantasia la natura ti arà conceduto, verrai a pigliare una maniera propia per te, e non potrà essere altro che buona; perchè la mano e lo intelletto tuo, essendo sempre uso di pigliare fiori, mal saprebbe torre spina.

#### CAPITOLO XXVIII. 1

Come, sopra i maestri, tu dei ritrarre sempre del naturale con continuo uso.

Attendi, che la più perfetta guida che possa avere e migliore timone, si è la trionfal porta del ritrarre di naţurale. E questo avanza tutti gli altri essempi; e sotto questo con ardito cuore sempre ti fida, e spezialmente come incominci ad avere qualche sentimento nel disegnare. Continuando ogni di non manchi disegnar qualche cosa, chè non sarà si poco che non sia assai; e faratti eccellente pro.

<sup>2</sup> Cioè, più che i macatri.

<sup>1</sup> Onesto capitale aparge di gran lare lecondizioni di quelle antiche sexole, este quali di seprendo intera sempre il marato. E uno è in nattre, che unando empre lo statiare sullo stesso mestro, non si presade di un mariere, a i possa farue una popria. La qual cosa condona Licaneto da Vinci nel uno trattato dello pittura al cap. XIIV, ore dice che un pitture, pracudo queste modo, aurà detto nipote e non figlio della nature. (T)

#### CAPITOLO XXIX.

Come dèi temperare tuo' vita per tua onestà e per condizione della mano; e con che compagnia e che modo dèi prima pigliare a ritrarre una figura da alto.

La tua vita vuole essere sempre ordinata siccome avessi a studiare in teologia, o filosofia, o altre scienze, cioè del mangiare e del bere temperatamente, almen due volte il di, usando pasti leggieri e di valore, usando vini piccoli; conservando e ritenendo la tua mano, riguardandola dalle fatiche, come in gittare pietre, palo di ferro, e molte altre cose che sono contrarie alla mano, da darle cagione di gravarla. Ancor ci è una cagione, che, usandola, può alleggerire tanto la mano, che andrà più ariegando, e volando assai più che non fa la foglia al vento. E questa si è, [non] usando troppo la compagnia della femmina. Ritorniamo al fatto nostro. Abbi a modo d' una tasca fatta di fogli incollati, o pur di legname, leggiera, fatta per ogni quadro, tanto vi metta un foglio reale, cioè mezzo : e questa t' è buona per tenervi i tuo' disegni, ed eziandio per potervi tenere su il foglio da disegnare. Poi te ne va' sempre soletto, o con compagnia sia atta a fare quel che tu, e non sia atta a darti impaccio. E quanto questa compagnia fusse più intendente, tanto sarebbe meglio per te. Quando se' per le chiese, o per cappelle, e incominci a disegnare, ragguarda prima di che spazio ti pare o storia o figura che vogli ritrarre; e guarda dove ha gli scuri, e mezzi, e bianchetti: e questo vuol dire che hai a dare la tua ombra d'acquerelle d'inchiostro; in mezzi, lasciare del campo proprio : e a' bianchetti , dare di biacca , ec. ec.

## CAPITOLO XXX.

In che modo prima dèi incominciare a disegnare in carta con carbone, e tor la misura della figura, e fermare con stil di argento.

Togli prima il carbone sottile, e temperato com' è una penna o lo stile ; e la prima misura che pigli a disegnare, piglia l'una delle tre che ha il viso, che ne ha in tutto tre, cioè la testa; il visto, e 'l mento colla bocca. E pigliando una di queste, t'è guida di tutta la figura, de' casamenti, dall' una figura all' altra, ed è perfetta tuo'guida; aoperando il tuo intelletto di sapere guidar le predette misure. E questo si fa, perchè la storia, o figura, sarà alta, che con mano non potrai aggiugnere per misuralla. Conviene che con intelletto ti guidi; e troverai la verità, guidandoti per questo modo. E se di primo tratto non ti viene bene in misura la tua storia o figura, abbi una penna, e co' peli della detta penna, di gallina o di oca che sia, frega e spazza, sopra quello che hai disegnato, il carbone; andrà via quel disegno, E ricomincialo da capo tanto e quanto tu vedi che con misura si concordi la tua figura coll'essemplo; e poi, quando t'avvedi che stia appresso di bene, togli lo stile di argento, e va' ricercando su per li contorni e stremità de' tuo' disegni, e su per le pieghe maestre. Quando hai fatto così, togli da capo la penna pelosa, e spazza bene il detto carbone, e rimarrà il tuo disegno fermato collo stile.

## CAPITOLO XXXI.

Come tu dèi disegnare e aombrare in carta tinta di acquerelle, e poi biancheggiare con biacca.

Quando hai la pratica nella mano d'aombrare, togli uno pennello mozzetto: e con acquarella d'inchiostro in un vasellino, va'col detto pennello tratteggiando l'andare delle pieghe maestre; e poi va'sfumando. secondo l'andare, lo scuro della piega. E questa tale acquarella vuole essere squasi come acqua poca tinta; e il pennello si vuole essere squasi sempre siccome asciutto; non affrettandoti; a poco poco venire aombrando : sempre ritornando col detto pennello ne' luoghi più scuri. Sai che te ne interviene? che se questa tale acqua è poca tinta, e tu con diletto aombri e senza fretta, el ti viene le tue ombre a modo di un fummo bene sfumate. Abbia a mente di menare il nennello sempre di piatto. Quando se' venuto a perfezione di questo aombrare, togli una gocciola o due d'inchiostro, e metti sopra la detta acquerella, e col detto pennello rimescola bene. E poi al detto modo va' cercando col detto pennello pur nella profondità delle dette pieghe; cercando bene i lor fondamenti; avendo sempre la ricordanza in te del tuo aombrare, cioè in tre parti dividere: l' una parte, ombra; l' altra, tinta del campo che hai; l'altra, biancheggiata. Quando hai fatto così, togli uno poco di biacca ben triata con gomma arabica (chè più innanzi ti tratterò come la detta gomma si de' dislinguare e struggerla, e tratterò di tutte le tempere). Ogni poca biacca basta. Abbi in uno vasellino acqua chiara, e intignivi dentro il pennello tuo detto di sopra, e fregalo su per questa biacca macinata del vasellino, massimamente s'ella fusse risecca. Poi te l'acconcia in su la mano [o] in sul dosso del dito grosso; racconciando, e premendo il detto pennello; e discarcandolo, quasi asciugandolo. E incomincia, di piatto, il detto pennello a fregare sopra e in quelli luoghi dove dee essere il bianchetto e rilievo; e séguita più volte andando col tuo pennello, e guidalo con sentimento. Poi, in sulle stremità de'rilievi, nella maggiore altezza, togli un pennello con punta; e va' colla biacca toccando colla punta del detto pennello, e va' raffermando la sommità de' detti bianchetti. Poi va' raffermando, con un pennello piccolo; con inchiostro puro, tratteggiando le pieghe, i dintorni, nasi, occhi e spelature di capelli ed i barbe.

## CAPITOLO XXXII.

Come tu puoi biancheggiare di acquarelle di biacca, sì come aombri di acquarelle d'inchiostro.

Ancora io t'avviso, quando tu sarai più pratico, a voler perfettamente biancheggiare con acquerelle, si come fai l'acquerella d'inchiostro. Togli la biacca macinata con acqua, e temperala con rossume d'uovo, e sfumma si a modo d'acquerelle d'inchiostro. Ma è a te più malagevole, e vuolsi più pratica. Tutto questo si chiama disegnare in carta tinta, ed è via a menarti all'arte del colorire. Seguitalo sempre quanto puoi, cli è il tutto del tuo imparare. Attendivi bene, sollecitamente e con gran diletto e piacere.

## CAPITOLO XXXIII.

In che modo si fanno i carboni da disegnare, buoni e perfetti e sottili.

Prima che più oltre vada, ti voglio mostrare in che forma de' fare i carboni da disegnare. Abbi qualche



bastone di saligàro, secco e gentile; e fanne cotalirocchietti di lunghezza come una palma di mano, o, se vuoi, quattro dita. Poi dividi questi pezzi in forma di zolfanelli; e si come mazzo di zolfanelli gli asuna insieme: ma prima gli pulisce e aguzza da ogni capo, si come stanno i fusi. Poi , così a mazzi, li lega insieme in tre luoghi per mazzo, cioè nel mezzo e a ciascheduno de' capi, con filo o di rame o di ferro, sottile. Poi abbi una pignatta nuova, e mettivili dentro tanto, quanto la pignatta sie piena. Poi abbi un testo da coprirla con crea, in modo che per nessun modo non ne sfiati di niente. Poi vattene dal fornaro la sera. quando ha lasciato ovra (cioè quando ha finito di cuocere il pane), e metti questa pignatta nel forno, e lasciavela stare per fino alla mattina; e guarda se i detti carboni fussino ben cotti e ben negri. Dove non gli trovassi cotti tanto, ti viene rimetterla nel forno, che sieno cotti. Come ti dèi avvedere che bene istieno? Togli un di questi carboni, e disegna in su carta, o bambagina o tinta, o tavola o ancona ingessata. E se vedi che 'l carbone lavori, sta bene: e se fusse troppo cotto, non si tiene al disegno, ch' el si spezza in molte parti. Ancora ti do un altro modo ai detti carboni fare. Togli una tegliuzza di terra, coperta per lo modo predetto; mettila la sera sotto il foco, e copri bene il detto foco colla cenere; e vatti a letto. La mattina saranno cotti. E per lo simile puo' fare de' carboni grandi e de' piccoli; e fare come ti piace, chè miglior carboni non n'è al mondo.

## CAPITOLO XXXIV.

D'una prieta la quale è di natura di carbone da disegnare.

Ancora per disegnare ho trovata certa pria nera, che vien del Piemonte, la quale è tenera pria; e

puo'la aguzzare con coltellino, chè ella è tenera e ben negra; e puoi ridurla a quella perfezione che 'l carbone. E disegna secondo che vuoi.

## CAPITOLO XXXV.

#### Riducendoti al triare de colori.

Per venire a luce dell'arte di grado in grado, volori più gentili, e più grossi, e più schifi; quale vuol esser triato o ver macinato poco, quale assai; quale vuole una tempera, quale ne vuole un' altra; e così come sono svariati ne' colori, così sono nelle nature delle tempere e del triare.

#### CAPITOLO XXXVI.

## Come ti dimostra i colori naturali; e come dei macinare il negro.

Sappi che sono sette colori naturali; cioè quattro propri di lor natura terrigna, siccome negro, rosso, giallo e verde: tre sono i colori naturali, ma voglionsi aiutare artifizialmente, come bianco, azzurro oltremarino, o della Magna, e giallorino. Non andiamo più innanzi, e torniamo al nero colore. Per triarlo come si dè, togli una prieta proferitica rossa, la quale è pietra forte e ferma: chè sono di più ragioni pietre da macinare colori, si come proferito, serpentino e marmo. Il serpentino è tenera prieta, e non è buona; il marmo è piggiore, ch'è troppo tenera. Ma sopra tutto è I proferito: es togli di quelli così lucidi lucidi, è meglio; e meglio un di quelli che non sieno tanto tanto puliti; e di larghezza da mezzo braccio in su di quadro. Poi togli una prieta da tenere in mano, pur profertitica, piana di sotto e colma

di sopra, in forma di scodella, é di grandezza men di scodella, in forma che la mano ne sia donna di poterla menare, e guidarla in qua e là come le piace. Poi togli quantità di questo negro, o di altro color che 'sia, quanto sarebbe una noce, e metti in su questa pria; e con quella che tieni in mano, stritola bene questo negro. Poi togli acqua chiara o di fiume, o di fontana, o di pozzo, e macina il detto negro per spazio di mezza ora, o di una ora, o di quanto tu vuoi; ma sappi, se'l triassi un anno, tanto sarà più negro e miglior colore. Poi togli una stecca di legno sottile, larga tre dita, c'abbia il taglio come di coltello; e con questo taglio frega su per questa pria, e raccogli il detto colore nettamente, e mantiello liquido, e non troppo asciutto, acciò che corra bene alla pietra, e che I possa ben macinare, e ben raccoglierlo. Poi il metti nel vasellino, e mettivi dentro dell'acqua chiara predetta, tanta che 'l vasello sia pieno; e cosl lo tieni sempre in molle e ben coperto dalla polvere e d'ogni cattiveria, cioè in una cassettina atta a tenere più vaselli di licori.

## CAPITOLO XXXVII.

Il modo di sapere far di più maniere nero.

Nota che del negro son più maniere di colori. Negro egli è una pietra negra, tenera, 'e 'I colore è grasso. Avvisandoti che ogni color magro è migliore che il grasso: salvo che in mettere d' oro, bolio, o verdeterra, che abbia a mettere d' oro in tavola, quanto più è grasso, tanto viene miglior oro. Lasciamo star questa parte. Poi è negro il quale si fa di sermenti di viti; i quali sermenti si vogliono bruciarli; e quando sono bruciati, buttarvi su dell'acqua e spegmerli, e poi

Il Cod. Ricc. aggiunge: che si cava a certe montagne.

triarli a modo dell'altro nero. E questo è colore negro e magro ; ed è de' perfetti colori che adoperiamo, ed è il tutto. È un altro negro che si fa di guscia di mandorle, o di persichi arsi; e questo è perfetto nero e sottile. È un altro negro che si fa in questa forma. Togli una lucerna piena d'olio di semenza di lino, e empi la detta lucerna del detto olio, e impiglia la detta lucerna: poi la metti così impresa sotto una tegghia ben netta, e fa'che la fiammetta della lucerna stia appresso al fondo della tegghia a due o tre dita, e'l fummo ch' esce della fiamma batterà nel fondo della tegghia: affumasi con corpo. 1 Sta' un poco ; piglia la tegghia, e con qualche cosa spazza questo colore, cioè questo fummo, in su carta o in qualche vasello; e non bisogna triarlo, nè macinarlo, perocchè egli è sottilissimo colore. Così per più volte riempi la lucerna del detto olio, e rimetti sotto la tegghia, e fanne per questo modo quanto te ne bisogna.

## CAPITOLO XXXVIII.

Della natura del color rosso, che vien chiamato sinopia.

Rosso è un color naturale che si chiama sinopia, o ver porfido. Il detto colore è di natura magra e asciutta. Sostien bene il triare; chè quanto più si fria, tanto più vien fine. È buono a lavorallo in tavola, o ver in ancone o in muro, in fresco e in secco. E questo fresco e secco ti darò a intendere quando diremo del lavorare in muro. E questo basti al primo rosso.

f Intendi: lascia un fumo denso , di corpo , nel fondo alla tegghia.

# CAPITOLO XXXIX.

Il modo del fare rosso ch' è chiamato cinabrese, da incarnare in muro; e di suo natura.

Rosso è un colore che si chiama cinabrese chiara, e questo colore non so che s' usi altrove che a Firenze; ed è perfettissimo a incarnare, o ver fare incarnazioni di figure in muro, e lavorallo in fresco. Il qual colore si fa della più bella sinopia che si truovi, e più chiara; ed è missidada e triata con bianco santogiovanni, il quale così si chiama a Firenze; ed è fatto questo bianco con calcina ben bianca e ben purgata. E quando questi due colori sono ben triati insieme (cioè le due parti cinabrese, e il terzo biancozzo), fanne panetti piccoli come mezze noci, e lasciali seccare. Come n' hai bisogno, tra'ne quel che ti pare; che il detto colore ti fa grande onore di colorir volti, mani, e ignudi in muro, come detto ho. E talvolta ne puo' fare di belli vestiri, che in muro paiono di cinabro.

## CAPITOLO XL.

Della natura del rosso il quale vien chiamato cinabro; e comi si dee triarlo.

Rosso è un colore che si chiama cinabro: e questo colore si fa per archimia, lavorato per lambicco; del quale, perchè sarebbe troppo lungo a porre nel mio dire ogni modo e ricetta, lascio stare. La ragione? perchè, se ti vorrai affaticare, ne troverrai assai ricette, e spezialmente pigliando amistà di frati. Ma io ti consiglio, perchè

<sup>4</sup> Il Vasari mostra di non aver letto con attenzione questo Trattato, imperocchè nella Vita di Agnolo Gaddi dice che Cennino non fa menzione del rosso cinabrese. (T.)

non perda tempo nelle molte svariazioni di pratiche, pigli pur di quel che truovi da' speziali per lo tuo denaro: e voglio insegnare a comperallo, e cognoscere il buon cinabro. Compera sempre cinabro intero, e non pesto nè macinato. La ragione? chè le più volte si froda o con minio, o con matton pesto. Guarda la pezza intera del cinabro; e dove è in maggiore altezza il tiglio. più disteso e dilicato, questo è il migliore, Allora questo metti in su la pria detta di sopra, macinandolo con acqua chiara, quanto più puoi; che se il macinassi ogni di persino a venti anni, sempre sarebbe migliore e più perfetto. Questo colore richiede più tempere, secondo i luoghi dove l'hai ad operare, che più innanzi ne tratteremo, ed avviserotti dove è più suo luogo. Ma tieni a mente, che la natura sua non è di vedere aria, ma più sostiene in tavola che in muro; perocchè per lunghezza di tempo, stando all'aria, vien nero quando è lavorato e messo in muro.

CAPITOLO XLI. Della natura di uno rosso il quale è chiamato minio.

Rosso è un colore che si chiama minio, il quale è artificiato per archimia. Questo colore è solo buono a lavorare in tavola, chè se l'adoperi in muro, come vede l'aria subito diventa nero, e perde suo colore.

CAPITOLO XLII. Della natura di un rosso ch' è chiamato amatisto. o ver amatito.

Rosso è un colore che si chiama amatito. Questo colore è naturale, ed è prieta fortissima e soda. Ed è tanto soda e perfetta, che se ne fa priete e dentelli da brunire oro in tavola; le quali vengono di colore nero e perfetto, bruno come un diamante. La prieta pura è di color di pagonazzo, o ver morello, ed ha un tiglio come cinabro. Pesta prima questa tal prieta in mortaio di bronzo, perchè, rompendola in su la tua proferitica prieta, si potrebbe spezzare; e quando l'hai pesta, mettine quella quantità che vuoi triare in su la pietra, e macina con acqua chiara; e quanto più la trii, più vien migliore e più perfetto colore. Questo colore è buono in muro a lavorare in fresco; e fatti un color cardinalesco, o ver pagonazzo, o ver un color di lacca. Volerio adoperare in altre cose, o con tempere, non è buono.

## CAPITOLO XLIII. Della natura di un rosso ch' è chiamato sangue di dragone.

Rosso è un colore che si chiama sangue di dragone. Questo color alcune volte si adopera in carte, cioè in miniare. Lascialo pur stare, e non te ne curar troppo, chè non è di condizione da farti molto onore.

## CAPITOLO XLÍV.

Della natura di un rosso il guale vien chiamato lacca.

Rosso è un colore ché si chiama lacca, la quale è colore artifiziato. Ve n'è più ricette; ma io ti consiglio per lo tuo denaro togli i color fatti, per amor delle pratiche; ma guarda di cognoscer la buona, perocchè ce n'è di più ragioni. Si fa lacca di cimatura di

<sup>&#</sup>x27; Tanto il Laurenziano quanto il Riccardiano hanno bruno; la stampa del Tambroni, buono. Stismo con la lezione dei due Codici, perchè si sa cho tra' vari colori de' diamanti, v' è sache il bruno.

drappo, o ver di panno, ed è molto bella all'occhio. Di questa ti guarda, però che ella ritiene sempre in se grassezza, per cagione dell'allume, e non dura niente nè con tempere nè sanza tempere, e di subito perde suo colore. Guardatene bene di questa. Ma togli lacca la qual si lavora di gomma, ed è asciutta, magra, granellosa che quasi par terra, le tien colore sanguineo. Questa non può essere altro che buona e perfetta. Togli questa, e triala in su la tua pria; macinala con acqua chiara, ed è buona in tavola. Ed anche s'adopera in muro con tempera; ma l'aria è sua nimica. Alcuni son che la triano con orina; ma vien dispiacevole, perchè subito puzza.

## CAPITOLO XLV.

Della natura di un color giallo ch' è chiamato ocria.

Giallo è un color naturale, il quale si chiama ocria. Questo colore si trova in terra di montagna, là ove si trovano certe vene come di zolfore; e là ov' è queste vene, vi si trova della sinopia, del verdeterra, e di altre maniere di colori. Vi trovai questo, essendo guidato un di per Andrea Cennini mio padre, menandomi per lo terreno di Colle di Valdelsa, presso a' confini di Casole, nel principio della selva del comune di Colle, di sopra a una villa che si chiama Dometaria. E pervegnendo in uno vallicello, in una grotta molta salvatica, e raschiando la grotta con una zappa, io vidi vene di più ragioni colori: cioè ocria, sinopia scura e chiara, azzurro e bianco, che 'I tenni il maggior miracolo del mondo, che bianco possa essere di vena terrigna; ricordandoti che io ne feci la prova di questo bianco, e tro-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> I Codici banno nera. Abbiamo corretto con l'autorità della stampa romana.

va'lo grasso, che non è da incarnazione. Ancora in nel detto luogo era vena di color negro. E dimostravansi i predetti colori per questo terreno, si come si dimostra una margine nel viso di uno uomo, o di donna.

Riíornando al colore dell'ocria, andai col coltellino di dietro cercando alla margine di questo colore; e si t' imprometto che mai non gustai il più bello e perfetto colore di ocria. Rispondeva non tanto chiaro quanto è giallorino; poco più scuretto; ma in capellatura, in vestimenti, come per lo innanzi ti faro sperto, mai miglior colore trovai di questo color d'ocria. È di due nature, chiaro e scuro. Ciascuno colore vuole un medesimo modo di triarlo con acqua chiara, e triarlo assai; chè sempre vien più perfetto. E sappi che quest' ocria è un comunal colore, spezialmente a lavorare in fresco, che con altre mescolanze; che, come ti dichiarerò, si adopera in incarnazioni, in vestiri, in montagne colorite, e casamenti, e cavelliere, e generalmente in molte cose. E questo colore di sua natura è grasso.

## CAPITOLO XLVI.

Della natura di un color giallo ch' è chiamato giallorino.

Giallo è un colore che si chiama giallorino, el quale è artificiato, ed è molto sodo. È grieve come prieta, e duro da spezzare. Questo colore si adopera in fresco, e dura sempre, cioè in muro e in tavola con tempere. Questo colore vuol essere macinato, sì come gli altri predetti, con acqua chiara. Non molto vuol essere triato; e innanzi che il trii, perchè è molto malagevole a ridurlo in polvere, convienti per mortaro di bronzo pestarlo, sì come de' fare del lapis amatito. Ed è, quando l'hai, mettudo in opera, color molto vago in giallo: chè di questo colore con altre mescolanze, come

ti dimostrerò, se ne fa di belle verdure e color d'erbe. E si mi do a intendere che questo colore sia propia prieta, nata in luogo di grandi arsure di montagne: però ti dico sia color artificiato, ma non di archimia.

#### CAPITOLO XLVII.

Della natura di un giallo ch' è chiamato orpimento.

Giallo è un colore che si chiama orpimento. Questo tal colore è artificiato, e fatto d'archimia, ed è propio tosco. Ed è di color più vago giallo; ed è simigliante all' oro, che color che sia. A lavorare in muro non è buono, nè in fresco nè con tempere, però che viene negro come vede l'aria. È buono molto a dipignere in palvesi e in lancie. Di questo colore mescolando con indaco baccadeo, fa color verde da erbe e da verdure. La sua tempera non vuol d'altro che di colla. Di questo colore si medicina gli sparvieri da certa malattia che vien loro. El detto colore è da prima il più rigido colore da triarlo, che sia nell'arte nostra. E però quando il vuo triarlo, metti quella quantità che vuoi in su la tua prieta : e con quella che tieni in mano, va' a poco a poco lusingandolo a stringerlo dall' una pietra all'altra, mescolandovi un po' di vetro di migliuòlo, perchè la polvere del vetro va ritraendo l'orpimento al greggio della pietra, Quando l' hai spolverato, mettivi su dell' acqua chiara, e trialo quanto puoi ; chè se'l triassi dieci anni, sempre è più perfetto. Guardati da imbrattartene la bocca, che non ne riceva danno alla persona.

## CAPITOLO XLVIII.

Della natura d' un giallo ch' è chiamato risalgallo.

Giallo è un colore giallo che si chiama risalgallo. Questo colore è tossico proprio. Non si adopera per noi

Land

se none alcuna volta in tavola. Non è da tenere suo'compagnia. Volendolo triarlo, tieni di quelli modi che detto ti ho degli altri colori. Vuole essere macinato assai con acqua chiara; e guardati la persona.

## CAPITOLO XLIX.

Della natura di un giallo che si chiama zafferano.

Giallo è un colore che si fa di una spezia che ha nome zasserano. Convienti metterlo in su pezza lina, in su pria o ver mattone catdo; poi abbi mezzo miuolo, o ver bicchieri, di lisciva ben sorte. Mettivi dentro questo zasserano; trialo in su la priea. Viene colore bello da tignere panno lino, o ver tela. È buono in carta. E guardi non vegga l'aria, chè subito perde suo colore. Ese vuoi sare un colore il più perfetto che si truova in color d'erba, togli un poco di verderame e di zasserano; cioè, delle tre parti l'una zasserano; e viene il più perfetto verde in color d'erba che si trovi, temperato cou un poco di colla, come innanzi ti mosterrò.

## CAPITOLO L.

Della natura d' un giullo che si chiama árzica.

Giallo è un colore che s'chiama árzica; il qual colore è archimiato, e poco si usa. Il più che si appartenga di lavorar di questo colore, si è a' miniatori, e usasi più in verso Firenze che in altro luogo. Questo è color sottilissimo; perde all'aria; non è buono in muro; in tavola è buono. Mescolando un poco d'azzurro della Magna e giallorino, fa bel verde. Vuolsi macinare, come gli altri colori gentili, con acqua chiara.

# CAPITOLO LL.

Della natura di un verde il quale è chiamato verdeterra.

Verde è un color naturale di terra, il quale si chiama verdeterra. Questo colore ha più proprietà: prima, ch' egli è grassissimo colore, e buono a lavorare in visi, in vestiri, in casamenti, in fresco, in secco, in muro, in tavola, e dove vuoi. Trialo a modo degli altri colori detti di sopra, con acqua chiara; e quanto più il trii, tanto è migliore. E temperandolo, si come ti mosterrò il bolo da mettere di oro, così medesimamente puoi mettere d'oro con questo verdeterra. E sappi che gli antichi non usavano di mettere d'oro in tavola altro che con questo verde.

# CAPITOLO LII.

Della natura d' un verde che si chiama verde azzurro.

Verde è un colore el quale è mezzo naturale: e questo si fa artifizialmente, chè si fa d'azzurro della Magna; e questo si chiama verde azzurro. Non ti metto come si fa, ma compera del fatto. Questo colore è buono in secco, con tempera di rossume d'uovo, da fare arbori e verdure e da campeggiare; e chiareggialo con giallorino. Questo colore per se medesimo è grossetto, e par come sabbionino. Per amor dell'azzurro trialo poco poco, colla man leggiera; però che se troppo il macinassi, verrebbe in colore stinto e cenderaccio. Vuolsi triarlo con acqua chiara; e quando l'hai triato, mettilo nel vasello dell'acqua chiara sopra il detto colore, e rimescola bene l'acqua col colore. Poi el lascia posare per ispazio di una ora, o due, o tre; e butta via l'acqua;

e'l verde riman più bello. E lavalo per questa forma due o tre volte, e sarà più bello.

# GAPITOLO LIII.

Del modo come si fa un verde di orpimento e d'indaco.

Verde è un colore el quale si fa d'orpimento le due parti, e una parte indaco; e triasi bene insieme con acqua chiara. Questo colore è buono a dipignere palvesi e lancie, e anche si adopera a dipignere camere in secco. Non vuole tempera se non colla.

# CAPITOLO LIV.

Del modo come si fa un verde d'azzurro e giallorino.

Verde è un colore che si chiama azzurro della Magna, e giallorino. Questo è buono in muro e in tavola, e temperato con rossume d'uovo. Se vuoi che sia bello più, mettivi dentro una poca d'arzica. E ancora è bel colore mettendovi entro l'azzurro della Magna, pestando le prugnole salvatiche, e farne agresto, e di quello agresto metterne quattro o sei gocciole sopra il detto azzurro; ed è un bel verde; non vuole vedere aria. E per ispazio di tempo quell'acqua delle prugnole viene a mancare.

# CAPITOLO LV.

Del modo da fare un verde d'azzurro oltramarino.

Verde è un colore che si fa d'azzurro oltramarino e d'orpimento. Convienti di questi colori rimescolare con senno. Piglia l'orpimento prima, e mescolavi dell'azzurro. Se vuoi che penda in chiaro, l'orpimento vinca; se vuoi che penda in iscuro, l'azzurro vinca. Questo colore è buono in tavola, e none in muro. Tempera con colla.

#### CAPITOLO LVI.

Della natura di un verde che si chiama verderame.

Verde è un colore il quale si chiama verderame. Per se medesimo è verde assai; ed è artificiato con archimia, cioò di rame e di aceto, Questo colore è buono in tavola, temperato con colla. Guarda di none àvvicinarlo mai con biacca, perchè in tutto sono inimici mortali. Trialo con aceto, che ritiene secondo suo' natura. E se vuoi fare un verde in erba perfettissimo, è bello all'occhio, ma non dura. Ed è buono più in carta o bambagina o pecorina, temperato con rossume d'uovo.

## CAPITOLO LVII.

Come si fa un verde di biacca e verdeterra, o vuoi bianco sangiovanni.

Verde è un colore di salvia, il quale si fa mischiato di biacca e verdeterra, in tavola, temperato con rossume d'uovo; o vuoi in muro, in fresco, mescolato el verdeterra con bianco sangiovanni, fatto di calcina bianca e curata.

## CAPITOLO LVIII.

Della natura del bianco sangiovanni.

Bianco è un colore naturale, ma bene è artificiato; el quale si fa per questo modo. Togli la calcina sitorata, ben bianca; mettila spolverata in uno mastello per sipazio di di otto, rimutando egni di acqua chiara, e rimescolando ben la calcina e l'acqua, acció che ne

Commentary

butti fuori ogni grassezza. Poi ne fa' panetti piccoli, mettili al sole su per li tetti; e quanto più antichi son questi panetti, tanto più è migliore bianco. Se'l vuoi far presto e buono, quando i panetti son secchi, triali in su la tua pria con acqua, e poi ne fa' panetti, e riscecali; e fa' così due volte, e vedrai come sarà perfetto bianco. Questo bianco si tria con acqua, e vuole essere bene macinato. È buono da lavorare in fresco; ciò in muro, senza tempera; e sanza questo non puoi fare niente, come d'incarnazione, ed altri mescolamenti degli altri colori che si fa in muro, cioè in fresco; e mai non vuole tempera nessuna.

#### CAPITOLO LIX.

#### Della natura della biacca.

Bianco è un colore archimiato di piombo, el quale si chiama biacca. Questa biacca è forte, focosa, ed è a panetti, come mugliòli, o ver bicchieri. E se vuoi cognoscere quella ch' è più fine, togli sempre di quella di sopra della forma sua, che è a modo d' una tazza. Questo colore quanto più il macini, tanto è più perfetto, ed è buono in tavola. Ben si adopera in muro: guarda-tene quanto puoi, chè per ispazio di tempo vien nera. Macinasi con acqua chiara; soffera ogni tempera, ed è tutta tuo guida in ischiarare ogni colore in tavola, come ti fa il bianco in muro.

## CAPITOLO LX.

## Della natura dell' azzurro della Magna.

Azzurro della Magna è un colore naturale, el quale sta intorno e circunda la vena dell'ariento. Nasce molto in nella Magna, e ancora in quel di Siena. Ben è vero, che con arte, o ver pastello, si vuole ridurre a perfezione. Di questo azzurro, quando tu hai a campeggiare, si vuole triare poco poco e leggermente con acqua, perchè è forte sdegnoso della prieta. Se'l vuoi per lavorarlo in vestiri, o per farne verde, come indietro t'ho detto, vuolsi triarlo più. Questo è buono in muro, in secco, e in tavola. Soffera tempera di rossume d'uovo, e di colla, e di ciò che vuoi.

## CAPITOLO LXI.

A contraffare di più colori simiglianti all' azzurro della Magna.

Azzurro che è come sbiadato, o simigliante ad azzurro, sic: ¹ togli indaco baccadeo, e trialo perfettissimamente
con acqua; e mescola con esso un poco di biacca, in
tavola; e in muro, un poco di bianco sangiovanni. Torna
simigliante ad azzurro. Vuole essere temperato con
colla.

## CAPITOLO LXII.

Della natura e modo a fare dell' azzurro oltramarino.

Azzurro oltramarino si è un colore nobile, bello, pettissimo oltre a tutti i colori; del quale non se ne potrebbe nè dire nè fare quello che non ne sia più. E per la sua eccellenza ne voglio parlare largo, e dimostrarti appieno come si fa. E attendici bene, però che ne porterai grande onore e utile. E di quel colore, con l'oro insieme (il quale fiorisce tutti i lavori di nostr'arte), o vuoi in muro, o vuoi in tavola, ogni cosa risprende.

Prima, togli lapis lazzari. E se vuoi cognoscere 'Intendi: si fa così.

la buona pietra, togli quella che vedi sia più piena d colore azzurro, però che ella è mischiata tutta come cenere. Quella che tiene meno colore di questa cenere. quella è migliore. Ma guar'ti che non fusse pietra d'azzurro della Magna, che mostra molto bella all'occhio. che pare uno smalto. Pestala in mortaio di bronzo coverto, perchè non ti vada via in polvere : poi la metti in su la tua pria profferitica, e triala sanza acqua: poi abbia un tamigio coverto, a modo gli speziali, da tamigiare spezie; e tamigiali e ripestali come fa per bisogno; e abbi a mente, che quanto la trii più sottile. tanto vien l'azzurro sottile, ma non si bello e violante e di colore ben nero; chè il sottile è più utile ai miniatori, e da fare vestiri biancheggiati. Quando hai in ordine la detta polvere, togli dagli speziali sei oncie di ragia di pino, tre oncie di mastrice, tre oncie di cera nuova, per ciascuna libra di lapis lazzari. Poni tutte queste cose in un pignattello nuovo, e falle struggere insieme. Poi abbi una pezza bianca di lino, e cola queste cose in una catinella invetriata. Poi abbia una libra di questa polvere di lapis lazzari, e rimescola bene insieme ogni cosa, e fanne un pastello tutto incorporato insieme. E per potere maneggiare il detto pastello, abbi olio di semenza di lino, e sempre tieni bene unte le mani di questo olio. Bisogna che tegni questo cotal pastello per lo men tre di e tre notti, rimenando ogni di un pezzo : e abbi a mente, che lo puoi tenere il detto pastello quindici di, un mese, quanto vuoi. Quando tu ne vuoi trarre l'azzurro fuora, tieni questo modo, Fa' due bastoni d' un' asta forte, nè troppo grossa, nè troppo sottile : e sieno lunghi ciascuno un piè, e fa' che sieno ben ritondi da capo e da piè, e puliti bene. E poi abbi il tuo pastello dentro nella catinella invetriata, dove l'hai tenuto : e mettivi dentro presso a una scodella di lisciva calda temperatamente; e con questi due bastoni, da catuna mano il suo, rivolgi e struca e mazzica questo pastello in qua e in là, a modo che con mano si rimena la pasta da fare pane, propriamente in quel modo. Come hai fatto che vedi la lisciva essere perfetta azzurra, trannela fuora in una scodella invetriata; poi togli altrettanta lisciva, e mettila sopra il detto pastello, e rimena con detti bastoni a modo di prima. Quando la lisciva è ben tornata azzurra, mettila sopra un' altra scodella invetriata, e rimetti in sul pastello altrettanta lisciva, e ripriemi a modo usato. E quando la lisciva è bene azzurra, mettila in su un'altra scodella invetriata: e per lo simile fa' così parecchi di, tanto che il pastello rimanga che non tinga la lisciva : e buttalo poi via, chè non è più buono. Poi ti reca dinanzi da te in su una tavola per ordine tutte queste scodelle, cioè prima, seconda, terza, quarta tratta, per ordine seguitando ciascuna; rimescola con mano la lisciva con l'azzurro che, per gravezza del detto azzurro, sarà andato al fondo; e allora cognoscerai le tratte del detto azzurro. Diliberati in te medesimo di quante ragioni tu vuoi azzurri, di tre, o di quattro, o di sei, e di quante ragioni tu vuoi : avvisandoti che le prime tratte sono migliori, come la prima scodella è migliore che la seconda. E così se hai diciotto scodelle di tratte, e tu voglia fare tre maniere d'azzurro, fa' che tocchi sei scodelle, e mescolale insieme, e riducile in una scodella: e sarà una maniera. E per lo simile delle altre. Ma tieni a mente, che le prime due tratte, se hai buon lapis lazzari, è di valuta questo tale azzurro di ducati otto l'oncia, e le due tratte di dietro è peggio che cendere. Si che sie pratico nell'occhio tuo di non guastare gli azzurri buoni per li cattivi: e ogni di rasciuga le dette scodelle delle dette liscive, tanto che gli azzurri si secchino. Quando son ben secchi, secondo le partite che liai, secondo le alluoga in cuoro, o in vesciche, o in borse, E nota, che se la detta pria lapis lazzari non fusse così perfetta, o che avessi triata la detta pria che l'azzurro non rispondesse violante, t'insegno a dargli un poco di colore, Togli una poca di grana pesta, e un poco di verzino: cuocili insieme; ma fa'che il verzino o tu'l grattugia, o tu il radi con vetro; e poi insieme li cuoci con lisciva, e un noco d'allume di rocca; e quando bogliono, che vedi è perfetto color vermiglio, innanzi ch' abbi tratto l' azzurro della scodella (ma bene asciutto della lisciva), mettivi su un poco di questa grana e verzino ; e col dito rimescola bene insieme ogni cosa; e tanto lascia stare, che sia asciutto senza o sole, o fuoco, e senz'aria. Quando il truovi asciutto, mettilo in cuoro o in borsa, e lascialo godere, chè è buono e perfetto. E tiello in te, chè è una singulare virtù a sapello ben fare. E sappi ch' ell' è più arte di belle giovani a farlo, che non è a uomini: perchè elle si stanno di continuo in casa, e ferme, ed hanno le mani più dilicate. Guar'ti pur dalle vecchie. Quando ritorni per volere adoperare del detto azzurro. pigliane quella quantità che ti bisogna; e se hai a lavorare vestiri biancheggiati, vuolsi un poco triare in su la tua pria usata: e se'l vuoi pur per campeggiare, vuolsi poco poco rimenare sopra la pria, sempre con acqua chiara chiara, bene lavata e netta la pría: e se l'azzurro venisse lordo di niente, piglia un poco di lisciva, o d'acqua chiara, e mettila sopra il vasellino, e rimescola insieme l'uno e l'altro: e questo farai due o tre mute, e sarà l'azzurro bene purgato. Non ti tratto delle sue tempere, però che insieme più innanzi ti mosterrò di tutte le tempere di ciascuni colori in tavola, in muro, in ferro, in carta, in pietra, e in vetro.

#### CAPITOLO LXIII.

#### Com' è di bisogno sapere fare i pennelli.

Perchè detto ho nominatamente di tutti i colori che con pennello si adoperano, e come si triano (i quali colori sempre vogliono stare in una cassetta ben coverta, col becco sempre in molle, e bagnati); ora ti voglio dimostrare ad operarli con tempera e senza tempera. Ma el ti fa pur bisogno saper a che modo gli puoi metere in overa; chè non si può fare senza pennelli. Onde lasciamo stare ogni cosa; e fa prima che sappi fare i detti pennelli, de' quali si tiene questo modo.

#### CAPITOLO LXIV.

## In che modo si fa pennelli di vaio.

- I burnelli -Nell'arte è di bisogno adoperare due ragioni di pennelli : cioè pennelli di vaio, e pennelli di setole di porco. Quelli di vaio si fanno per questo modo. Togli códole di vaio (chè di nessun altro son buone); e queste códole vogliono essere cotte e non crude. E i vaiai tel diranno. Abbi questa tal coda: prima tirane fuori la punta, che sono peli lunghi; e asuna le punte di più code, chè da sei o otto punte ti farà un pennello morbido da potere mettere d'oro in tavola, cioè bagnare con esso, come dinanzi ti mosterrò. Ritorna pure alla tua coda, e recatela in mano: e togli i peli del mezzo della coda, i più diritti e più sodi, e a poco a poco ne fa'cotali particelle : e bagnali in uno mugliuolo di acqua chiara, e a particella a particella gli premi e strigni con le dita. Poi gli taglia con forbicine ; e quando ne hai fatto più e più parti, asunane insieme tante, che facci di quella grossezza che vuoi i pennelli; tali che vada in

bucciuolo di ayvoltoio; tali che vada in bucciuolo di oca ; tali che vada in bucciuolo di penna di gallina o di colombo, Quando hai fatte queste sorte, mettendole insieme ben gualive l' una punta pari dell' altra, togli filo o seta incerata, e con due groppi, o ver nodi, legale bene insieme, ciascuna sorta per sè, secondo vuoi grossi i pennelli. Poi togli il tuo bucciuolo di penna corrispondente alla quantità legata de' peli, e fa' che il bucciuolo sia aperto, o ver tagliato da capo: e metti questi peli legati su per lo detto cannello, o vero bucciuolo, Tanto fa', che n' esca fuora, delle dette punte, quanto puoi premerle di fuora, acciò che il pennello venga sodetto; chè quanto vien più sodo e più corto, tanto è migliore e più dilicato lavorio fa. Fa' poi un'asticciuola d' árgiere . o di castagno, o d'altro legno buono ; e falla pulita, netta, ritratta in forma di un fuso, di quella grossezza che vada a stretto nel detto cannello, e fa'che sia lunga una spanna. E hai come si dee fare il pennello di vaio. È vero che i pennelli di vaio vogliono essere di più ragioni: sì come da mettere d'oro; sì come lavorare di piatto, che vuole essere un poco mozzetto colle forbicine, e arrotato un poco in sulla pria proferitica, tanto che si dimestichi un poco; tale pennello vuole essere appuntato con perfetta punta per profilare; e tale vuol essere piccinin piccinin, per certi lavori e figurette ben piccole.

# CAPITOLO LXV. Come e in che modo dei fare i pennelli di setole.

I pennelli di setole si fanno in questa forma. Prima togli setole di porco bianco, che sono migliori che le negre (ma fa'che sieno di porco dimestico); e fanne un pennello grosso, dove vada una libra delle dette setole, e legalo a un' asta grossetta, con groppo o ver nodo di bomare, o ver versuro. E questo tale pennello si vuole dirozzarlo a imbiancare muri, a bagnare muri dove hai a smaltare; e dirozzalo tanto, che le dette setole divegnano morbidissime. Poi disfa questo cotal pennello, e fanne le sorte come vuoi far d'ogni condizione pennello. E fanne di quelli che le punte sieno ben gualive di ciascuna setola, che si chiamano pennelli mozzi; e di quelli che sieno puntti, d'ogni maniera di grossez-za. Poi fa'asticciuola di quel legname detto di sopra, e lega ciascheduno mazzuolo con filo doppio incerato. Mettivi dentro la punta della detta asticciuola, e va'legando gualivamente la metà del detto mazzuolo di setole, e poi su per l'asticciuola; e medesimamente fa' così di tutti.

## CAPITOLO LXVI.

El modo di conservare le códele di vaio che non intarmino.

Se vuoi conservare le code di vaio che non s'intarmino e non si pelino, intingile nella terra intrisa, o ver crea. Impastavele bene dentro, e appiccale, e lasciale stare. Quando le vuoi adoperare, o farne pennelli, lavale bene con acqua chiara.

## CAPTODO LXVII.

Il modo e ordine a lavorare in muro, sicè in freeco, a di coloriro e incarnare viso giovenile.

Col nome della santissima Trinità ti voglio mettere al colorire.

Principalmente comincio a lavorare in muro, del quale t'informo che modi dei tenere a passo a passo. Quando vuoi lavorare in muro (ch'è'l più dolce

e il più vago lavorare che sia), prima abbi calcina e sabbione, tamigiata bene l'una e l'altra. E se la calcina è ben grassa e fresca, richiede le due parti sabbione, la terza parte calcina. E intridili bene insieme con acqua, e tanta ne intridi, che ti duri quindici di o venti. E lasciala riposare qualche di, tanto che n'esca il'fuoco: chè quando è così focosa, scoppia poi lo 'ntonaco che fai. Quando se' per ismaltare, spazza bene prima il muro, e bagnalo bene, chè non può essere troppo bagnato; e togli la calcina tua ben rimenata a cazzuola a cazzuola; e smalta prima una volta o due, tanto che vegna piano lo 'ntonaco sopra il muro. Poi, quando vuoi lavorare, abbi prima a mente di fare questo smalto bene arricciato, e un poco rasposo. Poi, secondo la storia o figura che de' fare, se lo intonaco è secco, togli il carbone, e disegna, e componi, e cogli bene ogni tuo' misura, battendo prima alcun filo, pigliando i mezzi degli spazi. Poi batterne alcuno, e coglierne i piani. E a questo che batti per lo mezzo, a cogliere il piano, vuole essere uno piombino da piè del filo. E poi metti il sesto grande, l'una punta in sul detto filo: e volgi il sesto mezzo tondo dal lato di sotto; poi metti la punta del sesto in sulla croce del mezzo dell'un filo e dell'altro, e fa' l' altro mezzo tondo dal lato di sopra, e troverrai che dalla man diritta hai, per gli fili che si scontrano, fatto una crocetta. Per costante, Balla man zanca metti il filo da battere, che dia propio in su tuttadue le crocette: e troverai il tuo filo essere piano a livello. Poi componi col carbone, come detto ho, storie o figure; e guida i tuo' spazi sempre gualivi, o uguali. Poi piglia un pennello piccolo e pontio di setole, con un poco d'ocria, senza tempera, liquida come acqua; e va' ritraendo e disegnando le tue figure, aombrando come arai fatto con acquerelle quando imparavi a disegnare. Poi togli un mazzo di penne, e spazza bene il disegno del carbone.

Poi togli un poco di sinopia senza tempera, e col pennello puntio sottile va' tratteggiando nasi, occhi e capellature, e tutte stremità e intorni di figure; e fa' che queste figure sieno bene compartite con ogni misura, perchè queste ti fanno cognoscere e provedere delle figure che hai a colorire. Poi fa' prima i tuoi fregi, o altre cose che voglia fare d'attorno, e come a te convien torre della calcina predetta, ben rimenata con zappa e con cazzuola, per ordine che paia unguento. Poi considera in te medesimo quanto il di puoi lavorare; chè quello che smalti, ti convien finire in quel di. È vero che alcuna volta di verno, a tempo di umido, lavorando in muro di pietra, alcuna volta sostiene lo smalto fresco in nell'altro dl. Ma, se puoi, non t' indugiare ; perche il lavorare in fresco, cioè di quel dì, è la più forte tempera e migliore, e'l più dilettevole lavorare che si faccia. Adunque smalta un pezzo d'intonaco sottiletto (e non troppo) e ben piano, bagnando prima lo 'ntonaco vecchio. Poi abbi il tuo pennello di setole grosse in mano, intingilo nell' acqua chiara : battilo e bagna sopra il tuo smalto ; e al tondo, con un'assicella di larghezza di una palma di mano, va' fregando su per lo 'ntonaco ben bagnato, acciò che l'assicella predetta sia donna di levare dove fosse troppa calcina, o porre dove ne mancasse, e spianare bene il tuo smalto. Poi bagna il detto smalto col detto pennello, se bisogno n' ha; e colla punta della tua cazzuola, ben piana e ben pulita, la va' fregando su per lo intonaco. Poi batti le tuo' fila dell' ordine, e misura lo prima fatto allo 'ntonaco di sotto. E facciamo ragione che abbi a fare per di solo una testa di santa o di santo giovane, si come è quella di Nostra Donna santissima. Come hai pulita cost la calcina del tuo smalto, abbi uno

vasellino invetriato; chè tutti i vaselli vogliono essere invetriati, ritratti come il migliuolo o ver bicchiero, e voglion avere buono e grave sedere di sotto, acciò che riseggano bene che non si spandessero i colori. Togli quanto una fava d'ocria scura (chè sono di due ragioni ocrie, chiare e scure); e se non hai della scura, togli della chiara macinata bene. Mettila nel detto tuo vasellino, e togli un poco di nero, quanto fusse una lente; mescola colla detta ocria. Togli un poco di bianco sangiovanni, quanto una terza fava : togli quanto una punta di coltellino di cinabrese chiara; mescola con li predetti i colori tutti insieme per ragioni, e fa' il detto colore corrente e liquido con acqua chiara, senza tempera. Fa'un pennello sottile acuto di setole liquide e sottili, che entrino su per uno bucciuolo di penna d'oca; è con questo pennello atteggia il viso che vuoi fare. (ricordandoti che divida il viso in tre parti, cioè la testa, il naso, il mento con la bocca), e da' col tuo pennello a poco a poco, squasi asciutto, di questo colore, che si chiama a Firenze verdaccio, a Siena bazzeo, Quando hai dato fa forma del tuo viso, e ti paresse o in le misure, o come si fosse, che non rispondesse secondo che a te paresse; col pennello grosso di setole, intinto nell'acqua, fregando su per lo detto intonaco, puoi guastarlo e rimendarlo, Poi abbi un poco di verdeterra ben liquido, in un altro vasello; e con pennello di setole, mozzo, premuto col dito grosso e col lungo della man zanca, va' e comincia a ombrare sotto il mento, e più dalla parte dove dee essere più scuro il viso, andando ritrovando sotto il labbro della bocca, e in nelle prode della bocca, sotto il naso; e dal lato sotto le ciglia, forte verso il naso; un poco nella fine dell' occhio verso le orecchie : e così con sentimento ricercare tutto 'l viso e le mani dove ha essere incarnazione. Poi abbi un pennello aguzzo di vaio,

e va' rifermando bene ogni contorno (naso, occhi, labbri, e orecchie), di questo verdaccio. Alcuni maestri sono che adesso, stando il viso in questa forma, tolgono un poco di bianco sangiovanni, stemperato con acqua; e vanno cercando le sommità e rilievi del detto volto bene per ordine; poi danno una rossetta ne'labbri e nelle gote cotali meluzzine; poi vanno sopra con un poco d'acquerella, cioè incarnazione, bene liquida : e rimane colorito. Toccandolo poi sopra i rilievi d' un poco di bianco, è buon modo. Alcuni campeggiano il volto d'incarnazione, prima; noi vanuo ritrovando con un poco di verdaccio e incarnazione, toccandolo con alcuno bianchetto; e riman fatto. Questo è un modo di quelli che sanno poco dell'arte: ma tieni questo modo, di ciò che ti dimosterrò del colorire; però che Giotto, il gran maestro, tenea così. Lui ebbe per suo discepolo Taddeo Gaddi fiorentino anni ventiquattro; ed era suo figlioccio; Taddeo ebbe Agnolo suo figliuolo; Agnolo ebbe me anni dodici: onde mi mise in questo modo del colorire; el quale Agnolo colori molto più vago e fresco che non fe Taddeo suo padre.

Prima abbia un vasellino: mettivi dentro, piccola cosa che basta, d'un poco di bianco sangiovami, cità poco di cinabrese chiara, squasi tanto dell'uno quanto dell'altro. Con acqua chiara stempera ben liquidetto; con pennello di setole morbido, e ben premuto con le dita, detto di sopra, va sopra il tuo viso, quando l'hai basciato tocco di verdeterra; e con questa rossetta tocca i labbri, e le meluzze delle gote. El mio maestro usava ponere queste meluzze più in ver le orecchie che verso il naso, perchè aintano a dare rilievo al viso; e sinumava le dette meluzze d'attorno. Poi abbi tre vasellini, i quali dividi in tre parti d'incarnazione; che la più scura, sia per la metà più chiara e che la rossetta; e j' altre due di grado in grado più

chiara l'una che l'altra. Or piglia il vasellino della più chiara, e con pennello di setole ben morbido, mozzetto, togli della detta incarnazione, con le dita premendo il pennello: e va' ritrovando tutti i rilievi del detto viso. Poi piglia il vasellino della incarnazione mezzana, e va' ricercando tutti i mezzi del detto viso, e mani e pie'e imbusto, quando fai uno ignudo. Togli poi il vasellino della terza incarnazione, e va' nella stremità dell' ombre, lasciando sempre, in nella stremità, che 'I detto verdeterra non perda suo credito : e per questo modo va' più volte sfumando l' una incarnazione con l'altra, tanto che rimanga bene campeggiato, secondo che natura 'l promette. Guar'ti bene, se vuoi che la tua opera gitti ben fresca, fa'che col tuo pennello non eschi di suo luogo ad ogni condizione d'incarnazione, se non con bella arte commettere gentilmente l'una con l'altra. Ma veggendo tu lavorare, e praticare la mano, ti farebbe più avidente che vederlo per iscrittura. Quando hai date le tue incarnazioni, fanne un' altra molto più chiara, squasi bianca; e va'con essa su per le ciglia, su per lo rilievo del naso, su per la sommità del mento e del coverchio dell'orecchio. Poi togli un pennello di vaio, acuto; e con bianco puro fa'i bianchi delli occhi, e in su la punta del naso, e un pochettino dalla proda della bocca, e tocca cotali rilievuzzi, gentili. Poi abbia un poco di negro in altro vasellino, e con detto pennello profila il contorno delli occhi sopra le luci delli occhi; e fa' le nari del naso, e buchi dentro dell' orecchie. Poi togli in un vasellino un poco di sinopia scura, profila gli occhi di sotto, il naso d'intorno, le ciglia, la bocca : e ombra un poco sotto il labbro di sopra, che vuole pendere un poco più scuretto che il labbro di sotto. Innanzi che profili così i dintorni, togli il detto pennello, col verdaccio va' ritoccando le capellature; 5 poi col detto pennello con bianco va' trovando le dette capellature; poi piglia un'acquarella di ocria chiara; va' ricopreado le dette capellature con pennello mozzo di setole, come incarnassi. Va' poi col detto pennello ritrovando le stremità con ocria scura; poi va' con un pennelletto di vaio, acuto, e con ocria chiara e bianco sangiovanni, ritrovando i rilievi della capellatura. Poi col profilare della sinopia va' ritrovando i contorni e le stremità della capellatura, come hai fatto il viso, per tutto. E questo ti basti a un viso giovane.

#### CAPITOLO LXVIII

'Il modo di colorire un viso vecchio in fresco.

Quando vuoi fare un viso di vecchio, a te conviene usare questo medesimo modo che al giovine: salvo che 'l tuo verdaccio vuole essere più scuretto, e così le incarnazioni; tenendo quel modo e quella pratica c'hai fatto del giovane, e per costante le mani, e piedi, e'l busto. Mo sia tu, che 'l tuo vecchio abbi capellatura e barba canuta. Quando l' hai trovato di verdaccio e di bianco col tuo pennello di vaio acuto, togli in un vasellino bianco sangiovanni e un poco di negro mescolato, liquido, e con pennello mozzo e morbido di setole, ben premuto, va' campeggiando barba e capellatura; e poi fa' di questo miscuglio un poco più scuretto, e vai trovando le scurità. Poi togli un pennelletto di vaio acuto, e va spelando gentilmente su per li rilievi delle dette capellatura e barba. E di questo cotal colore tu puo' fare il vaio.

#### CAPITOLO LXIX.

Il modo di colorire più maniere di barbe e di capellature in fresco.

Quando vuoi fare d'altre capellature e d'altre barbe, o sanguigne, o rossette, o negre, o di qual ma niera tu vuoi, falle pur prima di verdaccio, e ritrovale di bianco; poi le campeggia all' usato modo detto di sopra. Avvisati pur di qual colore tu vuoi, chè la pratica di vederne delle fatte t'inseguer\u00e4a.

## CAPITOLO LXX.

Le misure che dee avere il corpo dell'uomo fallo perfettamente.

Nota che, innanzi più oltre vada, ti voglio dare a littera le misure dell'uomo. Quelle della femmina lascio stare, perchè non ha nessuna perfetta misura, Prima, come ho detto di sopra, il viso è diviso in tre parti: cioè la testa, una; il naso, l'altra; e dal naso al mento, l'altra. Dalla proda del naso per tutta la lunghezza dell'occhio, una di queste misure: dalla fine dell'occhio per fine all' orecchie, una di queste misure: dall'uno orecchio all'altro, un viso per lunghezza: dal mento sotto il gozzo al trovare della gola, una delle tre misure: la gola, lunga una misura: dalla forcella della gola alla sommità dell' omero, un viso; e così dall'altro omero: dall' omero al gomito, un viso: dal gomito al nodo della mano, un viso ed una delle tre misure: la mano tutta per lunghezza, un viso: dalla forcella della gola a quella del magone, o vero stomaco, un viso: dallo stomaco al bellico, un viso: dal bellico al nodo della coscia, un viso: dalla coscia al ginocchio, due visi; dal ginocchio al tallone della gamba, due visi: dal tallone alla pianta, una delle tre misure: il piè, lungo un viso.

Tant' è lungo l'uomo, quanto per il traverso, over le braccia; distenda; le braccia con le mani, per fino a mezza la coscia. È tutto l'uomo lungo otto visi e due della-tre misure. Ha l'uomo, men che la donna, una costola del petto dal lato manco. È in rutto l'uomo ossa.... Dee avere la natura sua, cioè la verga, a quella misura che è piacere delle femmine; siano i suoi testicoli piccoli, di bel modo e freschi. L'uomo bello vuole essere bruno, e la femmina bianca, ec.

Degli animali irrazionali non ti conterò, perchè non n'apparai mai nessuna misura. Ritra'ne e disegna più che puoi del naturale, e proverai. E a ciò fia buona pratica.

#### CAPITOLO LXXL

## El modo di colorire un vestimento in fresco.

Or ritorniamo pure al nostro colorire in fresco e in muro. Se vuoi colorire un vestire di qual vesto tu vuoi, prima ti conviene disegnarlo gentilmente col tuo verdaccio, e che 'l tuo disegno non si vegga molto, ma temperatamente. Poi, o vuoi bianco vestire, o vuoi rosso, o vuoi giallo, o verde, o come tu vuoi, abbi tre vasellini. Pigliane uno, mettivi dentro quel colore che vuoi, diciamo rosso; togli del cinabrese, un poco di bianco sangiovanni: e questo sia l' un colore, ben rimenato con acqua. Gli altri due colori, fame un chiaro, cioè mettendovi assai bianco sangiovanni. Piglia ora del primo vasello e di questo chiaro, e fa' un colore di mezzo, e harue tre. Piglia ora il primo, cioè lo scuro.

 $8\frac{?}{3}$ 

I due codici Laurenziano e Riccardiano hanno aver le braccia. Noi seguitiamo la stampa romana perchè ci pare che dia costrutto e senso più chiaro.

e con pennello di setole, grossetto e un poco puntio, va' per le pieghe della tua figura ne' più scuri luoghi, e non passare il mezzo della grossezza della tua figura. Poi piglia il colore di mezzo; va' campeggiando dall' un tratto scuro all' altro, e commettendoli insieme, e sfummando le tue pieghe nelle stremità delli scuri. Poi va'pure con questi colori di mezzo a ritrovare le scurità, dove dee essere il rilievo della figura, mantenendo sempre bene lo gnudo. Poi piglia il terzo colore più chiaro, e per quello medesimo modo che hai ritrovato e campeggiato l'andare delle pieghe dello scuro, così fa' del rilievo, assettando le pieghe con buon disegno e sentimento, con buona pratica. Quando hai campeggiato due o tre volte con ogni colore (non uscendo mai del proposito de' colori, di non dare nè tòrre il luogo dell'un colore all'altro, se non quando si vengono a congiugnere), sfummali e commetteli bene. Abbi poi in un altro vasello ancora color più chiaro, ch' è 'l più chiaro di questi tre; e va' ritrovando, e biancheggiando la sommità delle pieghe. Poi togli un altro vasello bianco puro, e va'ritrovando perfettamente tutti i luoghi di rilievo. Poi va' con la cinabrese pura, e va' pe' luoghi scuri, e per alcuni dintorni : e rimanti il vestire fatto per ordine. Ma veggendo tu lavorare, comprendi meglio assai che per lo leggere. Quando hai fatto la tua figura, o storia, lasciala asciugare tanto, che in tutto sia ben risecca la calcina e i colori; e se in secco ti rimane a fare nessun vestire, terrai questo modo.

## CAPITOLO LXXII.

El modo di colorire in muro in secco, e sue tempere.

Ogni colore di quelli che lavori in fresco, puoi anche lavorare in secco; ma in fresco sono colori che non

and the second second

si può lavorare, come orpimento, cinabro, azzurro della Magna, minio, biacca, verderame, e lacca. Quelli che si può lavorare in fresco, sono giallorino, bianco sangiovanni, nero, ocria, cinabrese, sinopia, verdeterra, amatisto. Quelli che si lavorano in fresco vogliono per compagnia, a dichiararli, bianco sangiovanni; e i verdi, quando gli vuoi lasciare per verde, giallorino; quando o li vuoi lasciare verdi in colore di salvia, to' del bianco, Quelli colori che non si possono lavorare in fresco, vogliono per compagnia, a dichiararli, biacca e giallorino, e alcuna volta orpimento; ma rade volte orpimento; mo sia tu; credo che sia superfluo. A lavorare un azzurro biancheggiato, togli quella ragione di tre vaselli, che t' ho insegnato, della incarnazione e della cinabrese; e per lo simile vuol essere di questo, salvo che dove toglievi il bianco, togli la biacca, e tempera ogni cosa. Due maniere di tempere ti son buone. l'una miglior che l'altra, La prima tempera, togli la chiara e rossume dell'uovo, metti dentro alcune tagliature di cime di fico, e ribatti bene insieme : poi metti in su questi vasellini di questa tempera, temperatamente, non troppa nè poca, come sarebbe un vino mezzo innacquato. E poi lavora i tuoi colori o bianco, o verde, o rosso, sì come ti dimostrai in fresco : e conducera' i tuoi vestiri, secondo in modo che fai in fresco, con temperata mano, aspettando il tempo del rasciugare. Se déssi troppa tempera, abbi che di subito scoppierà il colore, e creperà dal muro. Sia savio, e pratico, Prima ti ricordo, innanzi cominci a colorire, e vogli fare un vestire di lacca, o d'altro colore, prima che facci niun' altra cosa, togli una spugna ben lavata, e abbi un rossume d'uovo con la chiara, e mettilo in due scodelle d'acqua chiara rimescolata bene insieme; e con la detta spugna, mezza premuta, della detta tempera va'ugualmente sopra tutto il lavoro, che

hai a colorire in secco, e ancora adornare d'oro; e poi liberamente va' a colorire come tu vuoi. La seconda tempera si è propio rossume d'uovo-; e sappi che questa tempera è universale, in muro, in tavole, in ferro : e non ne puoi dare troppo , ma sia savio di pigliare una via di mezzo. Prima vadi più innanzi, di questa tempera ti voglio fare un vestire in secco, si come ti feci in fresco di cinabrese. Ora tel vo' fare di azzurro oltramarino. Togli tre vaselli al modo usato: nel primo metti le due parti azzurro e 'l terzo biacca: il terzo vasello, le due parti biacca. e'l terzo azzurro: e rimescola e tempera secondo che detto t'ho. Poi togli il vasello vuoto, cioè il secondo: togli tanto dell' uno vasello quanto dell' altro, e fa' una connestizione insieme ben rimenata con pennello di setole, o vuoi di vaio, mozzo e sodo; e col primo colore, cioè col più scuro, va' per le stremità ritrovando le pieghe più scure. Togli poi il mezzan colore, e va' campeggiando di quelle pieghe scure, e ritrova le pieghe chiare di rilievo della figura. Poi togli il terzo colore, e va' campeggiando, e facendo delle pieghe, che vengono sopra il rilievo : e va' commettendo bene l' un colore con l'altro. sfummando e campeggiando, a modo che t'insegnai in fresco. Poi togli 'l colore più chiaro, e mettivi dentro della biacca con tempera, e va' ritrovando le sommità delle pieghe del rilievo. Poi togli un poco di biacca pura, e va' su per certi gran rilievi, come richiede il nudo della figura. Poi va' con azzurro oltramarino, puro, ritrovando la fine delle più scure pieghe e dintorni; e per questo modo leccando il vestire, secondo i luoghi e suo' colori, sanza mettere o imbrattare l'un colore coll' altro, se non con dolcezza. E così fa' di lacca e di ciascun colore che lavori in secco ec.

#### CAPITOLO LXXIII.

### El modo di sapere fare un color biffo.

Se vuoi fare un bel colore biffo, togli lacca fina, azzurro oltramarino, tanto dell' uno quanto dell' altro, temperato. Poi piglia tre vasellini, a modo di sopra; e lascia stare di questo color biffo nel suo vasellino per ritoccare li scuri. Poi di quello che ne trai, fanne tre ragioni di colori da campeggiare il vestire, digradanti, più chiaro l' uno che l' altro, a modo dețio di sopra.

## CAPITOLO LXXIV.

## A lavorare un color biffo in fresco.

Se vuoi fare un biffo per lavorare in fresco, togdi indaco e amatisto, e mescola sanza tempera a modo di quello di sopra, e fanne in tutto quattro gradi. Poi lavora il tuo vestire.

#### CAPITOLO LXXV.

## A volere contraffare uno azzurro oltramarino lavorandolo in fresco.

Se vuoi fare un vestire in fresco simigliante all'azzurro oltramarino, togli indaco con bianco sangiovanni, e e digrada insieme i tuo'colori: e poi in secco, toccalo nella stremità, di azzurro oltramarino.

## CAPITOLO LXXVI.

A colorire un vestire pagonazzo, o vero morello, in fresco.

Se vuoi fare in fresco un vestire pagonazzo simigliante alla lacca, togli amatisto, bianco sangiovanni. e digrada i tuoi colori a modo detto; e va'gli sfummando, e commettendoli bene insieme. Poi in secco, nelle estremità, toccherai con lacca pura e temperata.

#### CAPITOLO LXXVII.

A colorire un vestire cangiante in verde, in fresco.

Se vuoi fare un vestir d'angelo, cangiante, în fresco, campeggia îl vestire di due ragioni incarnazione, più scura e più chiara, e slummale bene per lo mezzo della figura; poi la parte più scura. Aombra lo scuro con azzurro oltramarino; e la incarnazione più chiara ombra con verde terra, ritoccandolo poi in seczo. E nota, che ogni cosa che lavori in fresco vuole essere tratto a fine, e ritoccato in secco con tempera. Biancheggia il detto vestire in fresco, all'usanza che t'ho detto degli altri.

#### CAPITOLO LXXVIII.

A colorire un vestire, in fresco, cangiante di cignerognolo.

Se vuoi fare cangiante in fresco, togli bianco sangiovanni e negro, e fa' un colore di vaio, che si chiama cignerognolo. Campeggialo; biancheggialo qual vuoi di giallorino, e qual di bianco sangiovanni. Da' gli scuri, o vuoi di nero, o vuoi di biffo, o vuoi di verde scuro.

## CAPITOLO LXXIX.

A colorire un cangiante di lacca, in secco.

Se vuoi fare un cangiante in secco, campeggialo di lacca; biancheggialo d'incarnazione, o vuoi di giallorino; aombra gli scuri, o vuoi di lacca pura, o vuoi di biffo con tempera.

#### CAPITOLO LXXX.

A colorire un cangiante, in fresco o in secco, d'ocria.

Se vuoi fare un cangiante in fresco o in secco, campeggialo d'ocria, biancheggialo con bianco, e l'aombra di verde, nel chiaro; e nell'oscuro, di negro e di sinopia, o vuoi d'amatisto.

#### CAPITOLO LXXXI.

A colorire un vestimento berettino, in fresco o in secco.

Se vuoi fare un vestire berettino, tolli nero e ocria; cioè le due parti ocria, e il terzo nero; e digrada i colori, come indietro t'ho insegnato, e in fresco e in secco.

#### CAPITOLO LXXXII.

A colorire un vestimento, in fresco e in secco, di colore berettino rispondente al colore di legno.

Se vuoi fare un colore di legno, togli ocria, negro, e sinopia; ma le due parti ocria, e negro e rosso per la metà dell' ocria. Digrada i tuoi colori di questo in fresco, in socco, e in tempera.

#### CAPITOLO LXXXIII.

A fare un vestire d'azzurro della Magna, o oltramarino, o mantello di Nostra Donna.

Se vuoi fare un mantello di Nostra Donna d'azzurro della Magna, o altro vestire che voglia fare solo d'azzurro, prima in fresco campeggia il mantello, o ver vestire, di sinopia e di nero; ma le due parti sinopia, e

Cougle

il terzo negro. Ma prima grafta la perfezione delle pieghe con qualche puntaruolo di ferro, o agugiella: poi in secco togli azzurro della Magna lavato bene, o vuoi con lisciva, o vuoi con acqua chiara, e rimenato un poco poco in su la pria da triare. Poi, se l'azzurro è di buon colore e pieno, mettivi dentro un poco di colla stemperata, nè troppo forte, nè troppo lena, che più innanzi te ne parlerò. Ancora metti nel detto azzurro un rossume d' uovo : ma se l' azzurro fosse chiaretto, vuole essere il rossume di questi uovi della villa, che sono bene rossi. Rimescola bene insieme, con pennello di setole morbido; ne da' tre o quattro volte sopra il detto vestire. Quando l'hai ben campeggiato, e che sia asciutto, togli un poco d'indaco e di negro, e va'aombrando le pieghe per lo mantello, il più che puoi : pur di punta ritornando più e più fiate in su le ombre. Se vuoi in su' dossi delle ginocchia, o altri rilievi biancheggiare un poco, gratta l'azzurro puro con la punta dell'asta del pennello. Se vuoi mettere in campo, o in vestire, azzurro oltramarino, temperalo all'usato modo detto di quello della Magna, e sopra quello danne due o tre volte. Se vuoi aombrare le pieghe, togli un poco di lacca fina, e un poco di negro temperato con rossume d'uovo. E aombralo gentile quanto puoi, e più nettamente; prima con poca di quella,1 e poi di punta, e fa' men pieghe che puoi, perchè l'azzurro oltramarino vuol poca vicinanza d'altro miscuglio.

<sup>4</sup> Cioè, lacca fina, nominata di sopra. Il Riccard. legge: prima con poca d'acquerella.

#### CAPITOLO LXXXIV.

A fare un vestire negro di abito di monaco o di frate, in fresco o in secco.

Se vuoi fare un vestire negro d'abito di frate o di monaco, togli il nero puro, digradandolo di più ragioni, come prima ho detto di sopra, in fresco, in secco, temperato.

#### CAPITOLO LXXXV.

Del modo di colorire una montagna in fresco o in secco.

Se vuoi fare montagne in fresco e in secco, fa'un colore verdaccio, di negro una parte, d'occia le due parti. Digrada i colori, in fresco, di bianco senza tempera; e in secco, con biacca e'con tempera; e dà'loro quella ragione, che dai a una figura di scuro o di riilevo. E quando hai a fare le montagne, che paiano più a lungi, più fai scuri i tuo colori; e quando le fai dimostrare più appresso, fa' i colori più chiari.

## CAPITOLO LXXXVI.

Il modo di colorire albori, ed erbe, e verdure, in fresco e in secco.

Se vuoi adornare le dette montagne di boschi d'arbori o d'erbe, metti prima il corpo dell'albero di nero puro, temperato, che in fresco mal si possono fare; e

<sup>1</sup> Questo passo sembrerchle o corretto degli amauemii, o un abhaglio del medeismo Comnio, se nou sepassimo che il mentri di quell' tel poco intendezano della prospettiva serce a, come lo dimostrano l'opere lore nella quali sono ritatte montagno e pessi. Invertendo l'ordine di quest' utilimo precetto, ai potest rettificare il colice; ma si vaole lusciare nel suo modo, anche precèp beaus servire alla storia dell'arte. Cl. 24 tec., pessione lossi, il mento precetto dell'arte. Cl. 24 tec., pessione lossi, il pessione di precenta dell'arte. Cl. 24 tec., pessione lossi, il pessione di precenta dell'arte. Cl. 24 tec., pessione lossi, il pessione dell'arte cl. 24 tec., pessione lossi, il pessione dell'arte cl. 24 tec., pessione lossi dell'arte. Cl. 24 tec., pessione lossi dell'a

poi fa' un grado di foglie di verde scuro, o pur di verde azzurro, chè di verdeterra non è bunon; e fa' che le lavori bene e spesse. Poi fa' un verde con giallorino, che sia più chiaretto; e fa' delle foglie meno, cominciando a ridurti a trovare delle cime. Poi tocca i chiarori delle cime pur di giallorino, e vedrai i rilievi degli álbori e delle verdure; ma prima, quando hai campeggiato gli álbori di negro in pie', e alcuni rami degli alberi, e buttavi su le foglie, e poi i frutti; e sopra le verdure butta alcuni fiori e uselletti.

#### CAPITOLO LXXXVII.

Come si de' colorire i casamenti, in fresco e in secco.

Se vuoi fare casamenti, pigliali nel tuo disegno della grandezza che vuoi, e batti le fila. Poi campeggiali con verdaccio, e con verdeterra, o in fresco o in secco, che sia ben liquido; e qual puoi fare di biffo. qual di cignerognolo, qual di verde, quale in colore berettino, e per lo simile di quel colore tu vuoi. Poi fa' una riga lunga, diritta e gentile, la quale dall' uno de' tagli sia smussata, che non s'accosti al muro; chè fregandovi, o andando su col pennello e col colore non t'imbratterà niente; e lavorrai quelle cornicette con gran piacere e diletto; e per lo simile. base, colonne, capitelli, frontispizi, fioroni, civori, e tutta l'arte della mazzonaria, ch'è un bel membro dell'arte nostra, e vuolsi fare con gran diletto, E tieni a mente, che quella medesima ragione che hai nelle figure dei lumi e scuri, così conviene avere in questi, e da'a' casamenti per tutti questa ragione: che la cornice che fai nella sommità del casamento, vuol pendere da lato verso lo scuro in giù; la cornice del mezzo del casamento, a mezza la faccia, vuole essere ben pari e ngualiva; la cornice del fermamento del casamento di sotto, vuole alzare in su per lo contrario della cornice di sopra, che pende in giù.

## CAPITOLO LXXXVIII.

Il modo del ritrarre una montagna del naturale.

Se vuoi pigliare buona maniera di montagne, e che paino naturali, togli di pietre grandi che sieno scogliose e non polite; e ritra'ne del naturale, dando i lumi e scuro, secondo che la ragione t'acconsente.

#### CAPITOLO LXXXIX.

In che modo si lavora a olto in muro, in lavola, in ferro, e dove vuoi.

Innanzi che più oltre vada, ti voglio insegnare a lavorare d'olio in muro o in tavola, che l'usano molto i tedeschi: e, per lo simile, in ferro e in pietra. Ma prima diren del muro.

## CAPITOLO XC.

· Per che modo dèi cominetare a lavorare in muro ad olio.

Ismalta il muro a modo che lavorassi in fresco; salvo che, dove tu smalti a poco a poco, qui tu dei smaltare distesamente tutto il tuo lavoro. Poi disegna con carbone la tua storia, e fermala o con incluiostro o con verdaccio temperato. Poi abbia un poco di colla bene innacquata. Ancora è miglior tempera tutto l'uovo sbattuo con lattificio del fico in una scodella; e mettivi in su'l detto uvov un migliundo d'acqua chiara. Poi, o vuoi con ispugna o vuoi col pennello morbido e moz-

zetto, daine una volta per tutto'l campo che hai a lavorare ; e lascialo asciugare almen per un di.

CAPITOLO XCL

Come tu dei fare l'olio buono per tempera, e anche per mordenti, bollito con fuoco.

Perchè delle utili cose che a te bisogna sapere si per mordenti sl per molte cose che s'adovra, ti conviene saper fare quest' olio ; imperò togli una libra, o due o tre o quattro, d'olio di semenza di lino, e mettilo in una pignatta nuova; e s'è invetriata, tanto è migliore. Fa' un fornelletto, e fa' una buca tonda, che questa pignatta vi stia commessa a punto, che 'I fuoco non possa passare di sopra ; perchè 'l fuoco vi anderebbe volentieri, e metteresti a pericolo l' olio, e anche di bruciare la casa. Quando hai fatto il tuo fornello, empiglia un fuoco temperato: chè quanto il farai bollire più adagio, tanto sarà migliore e più perfetto. E fallo bollire ner mezzo, e sta bene. Ma per fare mordenti, quando è tornato per mezzo, mettivi per ciascuna libra d'olio un' oncia di vernice liquida, che sia bella e chiara: e questo cotale olio è buono per mordenti.

> CAPITOLO XCII. Come si fa l'olio buoro e perfetto, cotto al sole.

Quando tu hai fatto quest'olio (il quale ancora si cuoce per un altro modo, ed è più perfetto da colorire; ma per mordenti vuol essere pur di finoco, cioè cotto), abbi il tuo olio di semenza di lino; e di state mettilo in un catino di bronzo o di rame, o in bacino. E quando è il sole lione, tiello al sole; il quale, se vel tioni tanto che torni per mezzo. è perfettissimo da colorire. E sappi che a Firenze l'ho trovato il migliore e 'l più gentile che possa essere.

# CAPITOLO ACIII.

Si come dèi triare i coloni ad olio, e adoperarli in muro.

Ritorna a ritriare, o verò macinare, di colore in colore, come facesti a lavorare in fresco; salvo dove triavi con acqua, tria ora con questo olio. E quando li hai triati, cioè d'ogni colore (chè ciascheduno colore riceve l'olio, salvo bianco sangiovanni), abbi vasellini dove mettere i detti colori, di piombo o di stagno, E se non ne truovi, togli degl' invetriati, e mettivi dentro i detti colori macinati; e pongli in una cassetta, che stieno nettamente. Poi con pennelli di vaio, quando vuoi fare un vestire di tre ragioni, si come t'ho detto, compartiscili e mettili ne'luoghi loro; commettendo bene l' un colore con l'altro, ben sodetti i colori. Poi sta' alcun di, e ritorna, e vedi come son coverti, e ricampeggia come fa mistieri, E così fa'dello incarnare, e di fare ogni lavorio che vuoi fare : e così montagne, arbori, ed ogni altro lavoro. Poi abbia una piastra di stagno o di piombo, che sia alta d' intorno un dito, sì come sta una lucerna : e tiella mezza d'olio, e quivi tieni i tuo' pennelli in riposo, che non si secchino,

# CAPITOLO XCPV.

Come dei lavorare ad olio in ferro, in tavola, in pietra.

E per lo simile in ferro lavora, e ogni pietra, ogni tavola, incollando sempre prima; e così in vetro, o dove vuoi lavorare.

#### CAPITOLO XCV.

Il modo dell' adornare in muro ad oro, o con istagno.

Ora, poi che dimostrato t'ho del modo del lavorare in fresco, in secco, e ad olio, ti voglio dimostrare a che modo dèi adornare in muro con istagno dorato in bianco, e con oro fine. E nota, che sopra tutto fa' con meno ariento che puoi, perchè non dura, e viene negro in muro e in legno; ma più tosto perde in muro. Adopera in suo cambio innanzi dello stagno battuto, o vogli stagnuoli. Ancora ti guarda da oro di metà, chè di subito viene negro.

## CAPITOLO XCVI.

Come dèi sempre usare di lavorare oro fine, e di buoni colori.

In muro i più hanno per usanza adornare con stagno dorato, perchè è di meno spesa. Bene ti do questo consiglio, che li sforzi di adornare sempre d'oro fine, e di buoni colori, massimamente in nella figura di Nostra Donna. E se vuoi dire: una povera persona non può fare la spesa; rispondoti: che se lavori bene, e dia tempo nelli tuoi lavorii, e di buoni colori, acquisti fama in tal modo, che una ricca persona ti verrà a pagare per la povera; e sarà il nome tuo si buono in dare buon colore, che se un maestro arà un ducato d'una figura, a te ne sarà proferto due, e verrai ad avere tua intenzione; come che proverbio antico sia: chi grossamente lavora, grossamente guadagna. E dove non ne fossi ben pagato, Iddio e Nostra Donna te ne farà di bene all'anima e al corpo.

## CAPITOLO XCVII.

In che modo dèi tagliare lo stagno dorato, e adornare.

Quando adorni di stagno, o bianco o dorató, che l'abbia a tagliare con coltellino; prima abbia un'asse ben pulita, di noce o di pero o di susino, sottile non troppo, per ogni parte quadra, sl com'è un foglio reale. Poi abbi della vernice liquida; ungi bene questa asse, mettivi su il tuo pezzo di stagno, ben disteso e pulito. Poi va'tagliando con coltellino bene aguzzato nella punta, e con riga taglia le filuzza di quella larghezza che vuoi fare i fregi, o vuoi pur di stagno, o vuoi slarghi, che gli adorni poi o di negro o di altri colori.

#### CAPITOLO XCVIII.

Come si fa lo stagno verde per adornare.

Ancora, per adornare i detti fregi, togli del verderame, triato con olio di linseme; o danne distesamente su per un foglio di stagno bianco, che sarà un bel verde. Lascialo ben seccare al sole, poi in sull'asse distendi con vernice, poi taglia con coltellino, o vuoi prima con istampa fare o rosettine, o qualche belle cosette; e con vernice liquida ungi l'asse, e quelle rosette vi pon su; poi l'attacca al muro. Ancora, se vuoi fare stelle d'oro fino, o mettere la diadema de'santi, o adornare con coltellino, come ti ho detto, ti conviiene prima mettere l'oro fine in su lo stagno dorato.

#### CAPITOLO XCIX.

Come si fa lo stagno dorato, e come colla detta doratura si mette d'oro fine.

Lo stagno dorato si fa in questo modo. Abbi un'asse lunga tre o quattro braccia, ben pulita; e ungesi con grasso o con sevo. Mettevisi su di questo stagno bianco; poi con uno licore, che si chiama doratura, si mette sopra il detto stagno in tre o in quattro luoghi, poco per questo stagno, gualivando questa doratura così in un luogo come in un altro. Al sole lascialo ben seccare. Quando è squasi asciutta, che poco poco pizza, allora abbi il tuo oro fine, e ordinatamente metti e cuopri il detto stagno del detto oro fine. Poi puliscilo con la hambagia ben netta; spicca lo stagno dall'asse. Quando il vuoi adoperare, fa con vernice liquida, e fanne quelle stelle o quei lavorii che vuoi, a modo che fai dello stagno dorato.

## CAPITOLO C.

Come si debbano fare e tagliare le stelle, e metterle in muro.

In prima hai a fagliare le stelle tutte colla riga; e dove le hai a mettere, metti in su l'azzurro dove viene la stella, prima una bollottolina di cera; e lavoravi la stella a razzo a razzo, siccome hai tagliato in su l'asse. E sappi, che si fa molto più lavorlo con meno oro fine, che non fa a mettere a mordente.

## CAPITOLO CL.

Come del detto stagno, mettuto d'oro fine, puoi fare le diademe de' santi in muro.

Ancora se vuoi fare le diademe de'santi senza mordenti, quando hai colorita la figura in fresco, togli una agugella, e gratta su per lo contorno della testa. Poi in secco ungi la diadema di vernice, mettivi su il tuo stagno dorato, o ver mettudo d'oro fine; mettilo sopra la detta vernice, battilo bene colla palma della mano, e vedrai i segni che facesti coll' agugella. Togli la punta del coltellino bene arrotata, e gentilmente va' tagliando il detto oro; e l'avanzo riponi per altri tuoi lavorii.

## CAPITOLO CII.

Come dèi rilevare una diadema di calcina, in muro.

Sappi che la diadema si vuole rilevarla in su lo smalto fresco con una cazzuola piccola, in questo modo. Quando hai disegnata la testa della figura, togli il sesto, e volgi la corona. Poi piglia un poca di calcina, ben grassa, fatta a modo d'unguento o di pasta, e smalta la detta calcina, grossetta di fuori intorno intorno, sottile inverso il capo. Poi ripiglia il sesto, quando hai ben pulita la detta calcina; e col coltellino va' targliando la detta calcina per lo filo del sesto, e rimari rilevata. Poi abbi una stecchetta di legno, forte; e va' battendo i razzi d'attorno della diadema. E questo ordine vuole essere in muro.

#### CAPITOLO CIII.

Come dal muro pervieni a colorire in tavola.

Quando non vuoi adornare le tue figure di stagno, puoi adornare di mordenti, de' quali io tratterò per orime più innanzi perfettamente (de' quali potrai adoperalli in muro, in tavola, in vetro, in ferro, e in ciacuna cosa), e quelli che sono forti e sufficienti a stare all'aria, al vento, e all'acqua, e quelli che sono da vernicare, e quelli che no. Ma vogliamo pure ritornare al nostro colorire, e di muro andare alle tavole, o vero ancone, ch' è la più dolce arte e la più netta che abbiamo nell'arte nostra. E tieni bene a mente, che chi imparasse a lavorare prima in muro e poi in tavola, non viene così perfetto maestro nell'arte, come perviene a imparare prima in tavola e poi in muro.

## CAPITOLO CIV.

In che modo dèi pervenire a stare all' arte del lavorare in tavola.

Sappi che non vorrebbe essere men tempo a imparare: come, prima studiaré da piccino un anno a usare il disegno della tavoletta; poi stare con maestro a bottega, che sapesse lavorare di tutti i membri che appartiene di nostra arte; e stare e incominciare a triare de' colori; e imparare a cuocere delle colle; e triar de' gessi; e pigliare la pratica dell' ingessare le ancone, e rilevarle, e raderle; mettere d' oro; granare bene; per tempo di sei anni. E poi, in praticare a colorire, ad ornare di mordenti, far drappi d' oro, usare di lavorare di muro, per altri sei anni, sempre disegnando, non abbandonando mai nè in di di festa, nè in di di fovorare. E così la

natura per grande uso si convertisce in buona pratica. Altrimenti, pigliando altri ordini, non sperare mai che vegnino a buona perfezione. Chè molti son che dicono, che senza essere stati con maestri hanno imparato l'arte. Nol credere, chè io ti do l'essempro di questo libro: studiandolo il di ed inotte, e tu non ne vergia qualche pratica con qualche maestro, non ne verrai mai da niente, nè che mai possi con buon volto restare fra i maestri.

### CAPITOLO CV.

A che modo si fa la colla di pasta, o ver sugolo.

Incominciando a lavorare in tavola col nome della santissima Trinità, invocando sempre suo nome e della gloriosa vergine Maria, fare ci conviene il fondamento: cioè, e' sono chiamate di più ragioni colle. L' è una colla che si fa di pasta cotta, la quale è buona da cartolari e maestri che fanno libri, ed è buona ad incollare carte l'una coll'altra, e ancora attaccare stagno con carta. Alcuna volta ci è di bisogno per incollare carte per fare i strafori. Questa colla si fa per questo modo. Abbi un pignattello presso a pien d'acqua chiara, fa' che si scaldi bene, Quando vuol bollire, abbi della farina ben tamigiata; mettine a poco a poco in su'l pignattello, di continovo rimenando con uno stecco o cuslieri. Lasciala bollire, e fare che non sia troppo soda. Tra'la fuori, mettila in una scodella; se vuoi che non puzzi, mettivi del sale : e così l'adopera quando tu n'hai per bisogno.

# CAPITOLO CVI.

Come dèi fare la colla da incollare priete.

È una colla ch'è buona a incollare priete: e questa si fa di mastrice, di cera nuova, di pietra pesta, tamigiata, e poi al fuoco distemperate bene insieme. Abbi la tua prieta, spazzala, scaldala bene, mettivì di questa colla. Durerà sempre al vento e all'acqua, se ne incollassi ruote da agugiare, o ver da arrotare, o mole da macinare.

# CAPITOLO CVII.

Come si fa la colla da incollare vasi di vetro.

È una colla la quale è buona da incollare vetri, o orciuoli, o altri belli vasi da Domasco o da Maiolica, che fussero spezzati. Questa tal colla: abbi vernice liquida, un poca di biacca e di verderame. Mettivi dentro di quel colore ch' è il vetro: s' egli è azzurro, mettivi un poco d'indaco; s' egli è verde, vinca il verderame, e sic de singulis. E tria bene queste cose insieme, come puoi sottilissimamente. Piglia i pezzi de' tuo' vasi rotti, o muglioli; e se fossero in mille pezzi, commettili insieme, ponendovi di questa colla sottilmente. Lasciala seccare per ispazio d'alcuni mesi al sole ed al vento; e troverai i detti vasi essere più forti, e meglio da difendersi dall'acqua là dove sono spezzati, come dove sono saldi.

<sup>1</sup> Sottintendi: si fa in tal modo.

### CAPITOLO CVIII.

A che modo si adopera la colla di pesce, e come si distempera,

Egli è una colla che si chiama colla di pesce. Questa colla si fa di più ragioni pesce. Questa, mettendosi così el pezzucolo, o vero spicchio, in bocca tanto bisogni, e un poco fregandola a carte di pecora o altre carte, attacca insieme fortissimamente. A struggerla, è buona e perfettissima a incollare liuti, o altre cos gentili di carta o di legname o d'osso. Quando la metti al fuoco, mettivi per ogni spicchio, mezzo migliuolo d'acqua chiara.

### CAPITOLO CIX.

Come si fa la colla di caravella, e come si distempera, e a quante cose è buona.

Egli è una colla che si chiama colla di spicchi, la quale si fa di mozzature di musetti di çaravella, peducci, nervi, e molte mozzature di pelli. Questa tal colla si fa di marzo o di gennaio, quando sono quelli grandi freddi o venti; e fassi bollire tanto con acqua ciniara, che torna men che per mezzo. Poi la metti ben colata in certi vasi piani, come conche da gialatina o bacini. Lasciala stare una notte. Poi la mattina con col-tello la taglia a fette come di pane; mettila in su stuore a seccare a venti, sanza sole; e viene perfetta colla. La quale colla è adoperata da' dipintori, da sellari, da moltssimi maestri, sì come per lo innanzi ti mostrerò. Ed è buona colla da legname e da molte cose: della quale tratteremo compiutamente, a dimostrare in ciò che adoperar si può, e in che modo in gessi, in temperar colori.

far liuti, tarsie, attaccar legni, fogliame insieme, temperar gessi, far gessi rilevati; e a molte cose è buona.

### CAPITOLO CX.

Perfetta colla a temperar gessi da ancone, o ver tavole.

Egli è una colla che si fa di colli di carte di pecora e di cavretti, e mozzature delle dette carte. Le quali si lavano bene, mettonsi in molle un di innanzi le metti a bollire; con acqua chiara la fa' bollire tanto, che torni delle tre parti l'una. E di questa colla voglio, che quando non hai colla di spicchi, che adoperi sol di questa per ingessare tavole o vero ancone; chè al mondo non puoi avere la migliore.

### CAPITOLO CXI.

Colla la quale è buona a temperare azzurri e altri colori.

Egli è una colla la quale si fa di raditura di carta di cavretto odi pecora. Falla bollire, che torni per terzo, con acqua chiara. Sappi ch' ell' è una colla chiarissima, che pare un cristallo, e buona a temperare azzurri scuri. E dove avessi campeggiati colori che non fussero stati ben temperati, da'una man di questa colla, e ritempera i colori, e rafermali ; chè gli puoi vernicare a tua posta se sono in tavola, ed eziandio azzurri di muro. E anche sarebbe buona a temperare gessi, ma ell'è di natura magra; e al gesso che ha a tenere oro, vuole rispondere grassotta.

## CAPITOLO CXII.

 $\Lambda$  fare una colla di calcina e di formaggio.

Egli è una colla la quale adoperano maestri di legname; la quale si fa di formaggio, mettudo in mollo nell'acqua. Rimenala con un' assícella a due mani, con un poca di calcina viva: mettila tra un' asse e un' altra; e poi le conmette e attacca bene insieme l'una coll' altra. E questo ti basti al fare di più maniere colle.

## CAPITOLO CXIII.

Come si dee incominciare a lavorare in tavola, o vero in ancone.

Ora vegniamo al fatto del lavorare in ancona, o vero in tavola. Prima vuol essere l'ancona lavorata di un leguame che si chiama arbero o vero povolare, che sia ben gentile, o tiglio, o saligaro. E poi abbi il corpo dell'ancona, cioè i piani; e procura, se v'è groppi magagnanti, o se l'asse fusse niente unta, fa' tagliare tanto dell'asse che l'untume vada via; chè mai non ti potrei dare altro rimedio.

Fa'che il legname sia ben secco; e se fusse figure di legname o foglio, che le potessi far bollire in caldaia con acqua chiara, mai quel legname non ti farebbe cattiveria di sfenditure.

Ritorniamo pure ai groppi, o ver nodi, e altre magagne che avesse il piano della tavola. Togli colla di spicchi forte, tanto che un migliuolo o ver bicchiere di acqua faccia scaldare e bollire due spicchi in uno pignattello, netto d'unto. Poi abbi in una scodella segatura di legname intrisa di questa colla; empine i difetti de'nodi, e ripiana con una stecca di legno, e lasciala seccare. Poi con una punta di coltellino radi, che torni gualiva all' altro piano. Va' ancora procurando se v'è chiovi' o ferro o punta di ferro che avanzasse il piano, sbattilo bene dentro infra l'asse. Abbi poi colla con pez-

Cosi il Riccardiano. Il Laurenziano e la stampa romana, occhio.

zuoli di stagno battuto come quattrini, e cuopri bene dov' è ferro: e questo si fa, perchè la ruggine del ferro non passi mai sopra il gesso. Il piano dell'ancone mai non vuole essere troppo pulito. Abbi prima colla fatta di mozzature di carte pecorine, bollita tanto, che rimanga delle tre parti l'una. Tastala colle palme delle mani : e quando senti che l' una palma si appicca coll'altra, allora è buona. Colala due o tre volte. Poi abbi in una pignatta, mezza di questa colla, e il terzo acqua, e falla ben calda. Poi con un pennello di setole, grosso e morbido, da' di questa colla su per la tua ancona, e sopra fogliami, civori, o colonnelli, o ciò che lavoro fusse che abbia a ingessare; poi la lascia seccare. Togli poi della tua prima colla forte, e danne col tuo pennello due volte sopra il detto lavoro, e lasciala sempre seccare dall' una volta all'altra; e rimane incollata perfettamente. E sai che fa la prima colla ? Un' acqua che viene ad essere men forte; e appunto come fussi digiuno e mangiassi una presa di confetto, e beessi un bicchiere di vino buono, ch' è un invitarti a desinare. Così è questa colla: è un farsi accostare il legname a pigliare le colle e gessi.

# .CAPITOLO CXIV.

# Come si dee impannare in tavola.

Incollato che hai, abbi tela, cioè panno lino, vecchio, sottile, di lesco bianco, senza unto di nessun grasso. Abbi la tua colla migliore; taglia, o straccia listre grandi e piccole di questa tela; inzuppale in questa colla: valle distendendo colle mani su per li piani delle dette ancone; e leva prima via le costure, e colle palme delle mani le spiana bene, e lasciale seccare per due di. E sappi che lo incollare e ingessare vuole essere il tempo alido e ventoso. Vuole essere la colla più forte di verno che di state; chè di verno il mettere di oro vuole essere il tempo umido e piovoso.

#### CAPITOLO CXV.

In che modo si debbe ingessare un piano di tavola, a stecca, di gesso grosso.

Quando l'ancona è ben secca, togli una punta del coltello a modo di una mella, che rada bene : e va' cercando per lo piano se trovi nocciuoletto, o cucitura nessuna, e togli via. Poi abbi gesso grosso, cioè volterrano, cli' è purgato, ed è tamigiato a modo di farina. Mettine uno scodellino in su la prieta proferitica, e macina con questa colla bene, per forza di mano, a modo di colore. Poi il raccogli con istecca, mettilo in su'l piano dell' ancona, e con una stecca ben piana e grandicella ne va' coprendo tutti i piani, e dove puoi darne di questa stecca, sì 'l fa'. Poi abbi di questo cotal gesso macinato; scaldalo; togli un pennello di setole morbido, e danne di questo gesso sopra le cornici e sopra le foglie, e così ne' piani, di stecca. Negli altri luoghi e cornici, ne da' tre o quattro volte : ma ne' piani non se ne può dar troppo. Lascialo seccare per due o tre di. Poi abbi questa mella di ferro ; va' radendo su per lo piano. Fa' fare certi ferretti, che si chiamano raffietti, come vedrai a' dipintori, di più ragioni fatti. Va' ritrovando ben le cornici e fogliami, che non rimangano pieni, se no gualivi; e fa' che generalmente ogni difetto di piani e di mancamenti o di cornici si medichino di questo ingessare,

#### CAPITOLO CXVI.

Come si fa il gesso sottile da ingessare tavole.

Ora si vuole che tu abbi d'un gesso il quale si chiama gesso sottile; il quale è di questo medesimo gesso, ma è purgato per bene un mese, e tenuto in molle in un mastello. Rinnuova ogni dl l'acqua, chè squasi si inarsisce, ed escene fuori ogni focor di fuoco, e viene morbido come seta. Poi si butta via l'acqua, fassene come pane, lasciasi asciugare; e di questo gesso si vende poi dalli speziali a noi dipintori. E di questo gesso si adopera a ingessare, per mettere d'oro, per rilevare, e fare di belle cose.

## CAPITOLO CXVII.

Come s' ingessa un' ancona di gesso sottile, e a che modo si tempera.

Come tu hai ingessato di gesso grosso, e raso bene pulito, e spianato bene e dilicatamente, togli di questo gesso sottile; a pane a pane mettilo in una catinella d'acqua chiara; lascialo bere quant'acqua e' vuole. Poi 'l metti a poco a poco in su la prieta proferitica, e senza mettervi altr'acqua dentro, perfettissimamente il macha nettamente. Poi 'l metti in su un pezzo di pannolino, forte e bianco; e così fa' tanto, che n' abbi tratto un pane. Poi il rinchiudi in questo panno, e strucado bene, che l'acqua n'esca fuori quanto più si può. Quando n' hai macinato quanto ti fa per bisogno (che ti conviene avvisarti, per non avere a fare di due ragioni gessi temperati, che non ti gitterebbe buona ragione), abbi di

quella medesima colla, di che hai temperato il gesso grosso: tanta se ne vuole fare per volta, che temperi il gesso sottile e grosso. E vuole essere il gesso sottile temperato meno che il gesso grosso. La ragione? chè il gesso grosso è tuo fondamento di ogni cosa. E per tanto el ti viene bene a ragionare, che non potrai strucare tanto il gesso sottile, che qualche poco non vi rimanga di acqua. E per questa cagione fa' arditamente una medesima colla, Abbi una pignatta nuova, che non sia unta; e se fusse invetriata, tanto è migliore. Togli 'l pane di questo gesso, e col coltellino il taglia sottile, come tagliassi formaggio; e metti in questa pignatta. Poi vi metti su della colla ; e colla mano va' disfacendo questo gesso, come facessi una pasta da fare frittelle, pianamente e destramente, che non ti facci schiuma mai. Poi abbi una caldara d'acqua, e falla ben calda, e mettivi questa pignatta di gesso temperato. E questa ti tiene il gesso caldo, e non bolle; chè se bollisse, si guasterebbe. Quando è caldo, togli la tua ancona : e con pennello di setole grossetto e bene morbido, intigni in questa pignatta, e pigliane temperatamente, nè troppo nè poco : e danne distesamente una volta su per li piani, e per cornici, e per fogliami. È vero che in questa prima volta, come vai daendo, così colle dità e colla palma della mano al tondo va' rispianando e fregando su per lo gesso dove il poni: e questo ti fa incorporare bene il sottile col grosso. Quando hai fatto cosl, ritorna da capo, e danne distesamente una volta di pennello, senza fregare più mano. Poi lascialo posare un poco, non tanto che secchi in tutto: e ridanne un' altra volta per l' altro verso, pur col pennello: e lascialo riposare a modo usato. Poi ne da' un'altra volta per l'altro verso; e-per questo modo, sempre tenendo il tuo gesso caldo, ne da' in su' piani per lo

meno otto volte. In fogliami e altri rilievi si passa di meno; ma in piani non se ne può dare troppo. Questo è per cagione del radere, che si fa poi.

## CAPITOLO CXVIII.

Come si può ingessare di gesso sottile, non avendo ingessato prima di gesso grosso.

Ancora si può bene incollare due o tre volte, come da prima ti dissi, cotali lavoruzzi piccoli e gentili; e darue solo di gesso sottile tante volte, quanto per pratica vedrai che bisogno sia.

# Capitolo CXIX.

A che modo dèi temperare e macinare gesso sottile da rilevare.

Ancora son molti che macinano il gesso sottile pur con la colla e con acqua. Questo è buono per inpussare dove non è ingessato di gesso grosso, che vuol essere più temperato. Questo cotal gesso è molto buono a rilevare foglie e altri lavori, si come è molte volte per bisogno. Ma quando fai questo gesso da rilevare, mettivi dentro un poco di bolio armenico, tanto che gli dia un poco di colore.

### CAPITOLO CXX.

A che modo dèi cominciare a radere un piano d'ancona ingessato di gesso sottile.

Quando hai finito d'ingessare (che vuol essere finito in un di, e, se bisogua, metitvi della notte, purchè tu dia le tue dotte ordinate), lacialo seccare senza sole due di e due notti per lo meno: quanto lasci più seccare, tanto è meglio. Abbi una pezza con carbone macinato, legata a modo di balluzza, e va'spolverizzando: su per lo gesso di questa ancona. Poi, con un mazzo di penne di gallina o d'oca, va'spazzando e qualivando questa polvere negra su per lo gesso. E questo, perchè il piano non si può radere troppo perfettamente, e perchè il ferro è piano con che radi il gesso, dove lievi, riman bianco come latte. Allora ti avvedi dov' è più di bisogno el radere.

## CAPITOLO CXXI.

Si come si dee rudere il gesso sottile su per li piani, e a che è buona la detta raditura.

Abbi prima un raffietto piano e largo un dito, e gentilmente va' intorno intorno al piano radente la cornice una fia'. Poi va' colla tua mella arrotata, piana quanto puoi al mondo; e con leggier mano, non tenendo la detta punta con nessuna strettezza di mano, la va' fregando su per lo piano della tua ancona, spazzaudoti dinanzi 'l gesso con le dette penne. E sappi che questa cotale spazzatura è fine a trarre l'olio delle carte do' libri. E. per lo simile, con i tuo' ferretti va' ra-

dendo cornici e fogliami, e va pulendo si come fusse uno avorio. E alcuna volta (per fretta e per molti lavori ch'abbi) puoi pulire le cornici e fogliami pur con una pezza lina, bagnata e strucata, fregandola bene su per le dette cornici e fogliami.

### CAPITOLO CXXII.

Come principalmente si disegna in tavola con carbone, e rafferma con inchióstro.

Essendo ben raso il gesso, e tornato a modo d'avorio; la prima cosa che dèi fare, si vuole disegnare la tua ancona, o ver tavola, con quelli carboni di salice, che per addietro t'insegnai a farli. Ma vuolsi legare il carbone a una cannuccia o ver bacchetta, acciò che stia di lungi dalla figura; chè molto ti giova in nel comporre. E abbi una penna appresso; chè quando alcun tratto non ti venisse ben fatto, che coi peli della detta penna possi torlo via e ridisegnarlo. E disegna con leggier mano, e quivi aombra le pieghe e i visi, come facessi col pennello, o tome facessi con la penna che si disegna, a modo si penneggiasse. Quando hai compiuto di disegnare la tua figura (spezialmente che sia d'ancona di gran pregio, che n'aspetti guadagno e onore), lasciala stare per alcun di, ritornandovi alcuna volta a rivederla, e medicare dove fusse per bisogno. Quando a te pare che stia presso di bene (che puoi ritrarre e vedere, delle cose per altri buoni maestri fatte, che a te non è vergogna); staendo la fiura bene, abbi la detta penna, e va' a poco a poco fregandola su per lo disegno, tanto che squasi ti metta giù il disegno; non tanto però, che tu non intenda bene i tuoi tratti fatti. E togli in uno vasellino, mezzo d'acqua chiara, alcune gocciole d'inchiostro; e con un pennelletto di vaio puntio va' raffermando tutto il tuo disegno. Poi abbi un mazzetto delle dette penne, e spazza per tutto il disegno el carbone. Poi abbi un' acquerella del detto inchiostro, e con pennello mozzetto di vaio va' aombrando alcuna piega e alcuna ombra nel viso. E così ti rimarrà un disegno vago, che farai innamorare ogni uomo de' fatti tuoi.

### CAPITOLO CXXIII.

Sì come dèi segnare i contorni delle figure per mettere in campo d'oro.

Disegnato che hai tutta la tua ancona, abbi una agugella mettuda in una asticciuola; e va' grattando su per li contorni della figura in verso i campi che hai a mettere d'oro, e i fregi che sono a fare delle figure, e certi vestiri che si fanno di drappo d'oro.

### CAPITOLO CXXIV.

Si come si rilieva di gesso sottile in tavola, e come si legano le pietre preziose.

Oltre a questo, togli di quel gesso da rilevare, se volessi rilevare fregio o fogliame, o attaccare cotali priete preziose in certi fregi dinanzi o a Dio Padre o di Nostra Donna, o certi altri adornamenti, che abbelliscono molto il tuo lavoro; e sono pietre di verro di più colori. Compartiscile con ragione (avendo il tuo gesso in uno vasellino su'n un testo di cenere calda e un vasellino d'acqua chiara calda, però che spesso ti conviene lavare il penagllo; essendo questo pennello di vaio sottiletto e un poco lunghetto; togliendo bellavio sottiletto e un poco lunghetto; togliendo bella-

mente del gesso caldo con la punta del detto pennello, e andare prestamente a rilevare quello che vuoi. E se rilevassi alcune fogliette, disegnale prima come fai la figura, e non ti curare di rilevare molte nè troppe cose confuse; chè quanto fai i tuo' fogliami più chiari, tanto gittano meglio al granare colla rosetta, e possonsi meglio brunire colla pietra. Alcuni maestri sono, che, poichè hanno rilevato quello che vogliono, dánno una volta o due di gesso, di quello che hanno ingessato la detta ancona, pur di gesso sottile, con pennelletto morbido di setole. Ma se rilievi poco, a mio parere viene più gentile e più fermo e sicuro lavoro a far senza darne filo, per la ragione che prima t'assegnai, di non dare molte ragioni di tempere di gesso.

# CAPITOLO CXXV.

Come dei improntare alcuno rilievo per adornare alcuni spazi d'ancone.

Perchè ragioniam del rilevare, te ne dirò alcuna cosa. Di questo tal gesso, o più forte di colla, puoi buttare alcuna testa di leone, od altre stampe stampate in terra o vero in crea. Ungi la detta stampa con olio da bruciare, mettivi di questo gesso ben temperato, e lascialo bene fredare; e poi dal lato della detta stampa solleva il gesso con punta di coltellino, e soffia forte. Usciranne netta. Lasciala seccare. Poi in alcun adornamento metti con questo modo, del gesso medesimo che ingessi, o con quello che rilievi; ungi col pennello dove vuoi mettere la detta testa; calcala col dito, e fermerassi per ordine. Poi togli del detto gesso, e col detto pennello di vaio, alla parte che rilievi, danne una volta o due, stropicciando col dito su per la detta impronta; e lasciala godere.

Va' poi con punta di coltellino ricercandola, se nessuno nocchiolino vi fusse, e tollo via.

## CAPITOLO CXXVI.

Come si dee smaltare ciascun rilievo di muro.

Ancora ti dirò del rilevare in muro. Prima e' sono certi lavorii di muro ritondi, o foglie, che non si può con cazzuola smaltare. Abbi della calcina ben tamigiata, e sabbion ben tamigiato; metti in un catino; e con pennello di setole grosso e con acqua chiara, distempera bene a modo di una pasta; e danne col detto pennello per li detti luoghi più volte. Poi pulisci con cazzuola, e rimarrà bene smaltata. E lavorala fresca e secca, come se' avvisato in lavorare in fresco.

## CAPITOLO CXXVII.

Come si rilieva con calcina in muro; come rilievi con gesso in tavola.

Ancora della predetta calcina, triata un poco in su la pietra, puoi rilevare in muro ció che tu vuoi; così, come ti lo detto in tavola, puoi pure nella calcina e intonaco fresco.

## CAPITOLO CXXVIII.

Come si sa alcuno rilievo tratto d'impronta di prieta, e come son buoni in muro e in tavola.

Ancora puoi avere una pietra, distagliata di divise di qual ragione che vuoi, e ungere la detta pietra con lardo o con sugna. Poi avere dello stagno battuto; e con stoppa alcuna cosa bagnata, mettendola sopra lo stagno ch' è sopra la 'mpronta, e battendolo forte con uno magliuolo di salico, quanto puoi. Abbi poi gesso grosso macinato con colla, e con la istecca riempi questa cotale stampa. Ne puoi adornare in muro, in coffani, in prieta, in ció che vuoi; mettendo poi di mordente di sopra lo stagno; e, quando morde un poco, metterlo d'oro fine. Altaccala poi al muro quando è secco, con pece di nave.

#### CAPITOLO CXXIX.

Come si può rilevare in muro con vernice.

Ancora puoi rilevare in muro. Abbi vernice liquida, mescolata con farina ben triata insieme: e rileva con pennello puntio di vaio.

## CAPITOLO CXXX.

Come si può rilevare in muro con cera.

Ancora puoi rilevare in muro con cera istrutta e con pece di nave, miscolate insieme: le due parti cera, la terza pece. Rileva con pennello. Che sia calda.

### CAPITOLO CXXXI.

Come si mette il bolio in tavola, e come si tempera.

Ritornando al nostro dire di prima; quando hai finito di rilevare la tua ancona, abbi bolio armenico, e to'lo buono. Accostalo al tuo labbro di sotto; se vedi che si attacchi, quello è fine. Ora ti conviene saper fare la tempera perfetta a mettere di oro. Abbi la chiara dell'uovo in scodella invetriata, ben netta. Togli una scopa con più rami, tagliata gualiva; e, come rompessi lo spinace o ver minuto, così rompi questa chiara, tanto che venga piena la scodella d'una schiuma soda, che paia neve. Poi abbi un bicchiere comune, non troppo grande, e non in tutto pien d'acqua ben chiara; e mettila sopra la detta chiara della scodella. Lasciala riposare e stillare dalla sera alla mattina. Poi, con questa tempera, macina il detto bolio tanto, quanto più puoi. Abbi una spugna gentile: lavala bene: e intignila in acqua ben chiara: priemila. Poi, dove vuoi mettere d'oro, va' fregando gentilmente con questa spugna non troppo bagnata. Poi con un pennello grossetto di vaio stempera di questo bolio, macinato liquido sl comé acqua, per la prima volta: e dove vuoi mettere d'oro, e dove hai bagnato colla spugna, va' mettendo di questo bolio distesamente, guardandoti dalle ristate che fa alcuna volta il pennello. Poi sta' un pezzetto: rimetti di questo bolio nel tuo vaselletto, e fa' che sia la seconda volta con più corpo di colore. E per lo simile modo ne da' la seconda volta, Ancora il lascia stare un poco; poi vi rimetti su nel detto vasello più bolio, e rimetti all'usato la terza volta, guardandoti dalle ristate. Poi vi rimetti nel detto vasello più bolio, e per lo simile modo da' la quarta volta; e per questo modo rimarrà mettudo di bolio. Ora si vuole coprire con tela il detto lavoro, guardandolo, quanto più puoi, dalla polvere e dal sole e dall' acqua.

# CAPITOLO CXXXII.

Altro modo da temperare bolio in tavola, da mettere d'oro.

Ancora si può fare la detta tempera in un altro modo. A macinare il bolo, togli l'albume dell'uovo, e così intero il metti su la pietra proferitica. Poi abbi il bolo spolverizzato: intridilo in questo albume. Poi 'l macina bene e sottilmente; e quando ti si risecca infra le mani, aggiungi in su la pietra acqua ben chiara e netta. Poi, quando è ben macinato, temperalo corrente a pennello, pur d'acqua chiara; e, per lo simile modo detto di sopra, ne da'sopra il tuo lavoro tre, o quattro volte. Ed è a te più sicuro questo modo che altra tempera, non avendo molta pratica. Guopri bene la tua ancona, o ver tavola, e guardala dalla polvere, come detto ho.

# CAPITOLO CXXXIII.

. Come si può mettere d'oro con verdeterra in tavola.

Ancora secondo che usavano gli antichi puoi fare; cioè impannare di tela a distesa tutta l'ancona innanzi che ingessi; e poi mettere di oro con verdeterra, macinando il detto verdeterra a qual modo vuoi, di queste due ragioni tempere, che di sopra t'ho insegnato.

#### CAPITOLO CXXXIV.

Di che modo si mette l' oro in tavola.

Come viene tempo morbido e umido, e tu voglia mettere d'oro, abbi la detta ancona riversciata in su due trespoli. Togli le penne tue : e spazza bene ; togli un raffietto, va' con leggier mano cercando il campo del bolo. Se nulla puzza, e nocciolo o granellino vi fusse, mahdalo via. Piglia una pezza di lesca di panno lino, e va' brunendo questo bolio con una santa ragione. Ancora brunendolo con dentello, non può altro che giovare. Quando l'hai cosl brunito e ben netto, togli un migliuolo, presso a pieno d'acqua chiara ben netta, e mettivi dentro un' poca di quella tempera di quella chiara dell' uovo. E se fusse niente stantla, tanto è migliore, Rimescola bene in nel migliuolo con la detta acqua. Togli un pennello grossetto di vaio, fatto di puntole di codole, come dinanzi ti dissi; togli il tuo oro fine, e con un paio di mollette o vero pinzette piglia gentilmente il pezzo dell'oro. Abbi una carta tagliata di quadro, maggiore che 'l pezzo dell' oro, scantonata da ogni can--tone. Tiella in man sinistra; e con questo pennello, con la man diritta, bagna sopra il bolio tanto, quanto de' tenere il detto pezzo d'oro che hai in mano. E gualivamente bagna, che non sia più quantità d'acqua più in un luogo che in un altro; poi gentilmente accosta l'oro all' acqua sopra il bolio : ma fa' che l' oro esca fuori della carta una corda, tanto che la paletta della carta non si bagni. Or, come hai fatto che l'oro tocchi l'acqua, di subito e presto tira a te la mano con la paletta. E se vedi che l'oro non sia in tutto accostato all'acqua, togli un poco di bambagia nuova, e leggieri quanto puoi al mondo.



calca il detto oro. E così metti per questo modo degli altri pezzi. E quando bagni per lo secondo pezzo, guarda d' andare col pennello sì rasente il pezzo mettuto, che l'acqua non vada di sopra. E fa' che soprapponga, con quel che metti, quel ch' è messo, una corda: prima alitando sopra esso, perchè l'oro s' attacchi in quella parte dove è soprapposto prima. Come hai mettudo da tre pezzi, ritorna a calcare con la bambagia il primo, alitando sopra esso, e dimostreratti se ha di bisogno di niuna menda. Allora ti apparecchia un cuscinello grande come un mattone, o ver pietra cotta, cioè un' asse ben piana, confittovi su un cuojo gentile, ben bianco, non unto, ma di que' che si fa i sovatti. Chiavalo ben distesamente, e riempi, tra 'l legno e 'l cuoio, d' un poco di cimatura. Poi in su questo tale cuscinello mettivi su un pezzo d'oro ben disteso; e con una mella ben piana taglia il detto oro a pezzuoli, come per bisogno ti fa. Alle mende che rimangono, abbi un pennelletto di vaio con nunta, e con la detta tempera bagna le dette mende : e così bagnando co' labbri un poco da capo l'asticciuola del pennello. sarà sufficiente a pigliare el pezzolino dell'oro e metterlo sopra la menda. Quando hai fornito i piani bene che a te sta di metterne, sì che per quel di il possa brunire (come ti dirò quando hai a mettere cornici o foglie), guarda di cogliere i pezzetti così come fa il maestro che vuole inseliciare la via; acciò che sempre vadia risparmiando l' oro, il più che puoi facendone masserizia, e cuoprendo con fazzuoli bianchi quell' oro che hai mettudo.

### CAPITOLO CXXXV.

Che pietre son buone a brunire il detto oro mettuto.

Quando comprendi che 'l detto oro sia da brunire, abbi una pietra che si chiama lapis amatita: la quale ti voglio insegnare com' ella si fa. E non avendo questa pietra (e migliore è, a chi potesse fare la spesa, zaffiri, smeraldi, balasci, topazi, rubini, e granati; quanto la pietra è più gentile tanto è migliore), anora è buono dente di cane, di leone, di lupo, di gatto, di leopardo, e generalmente di tutti animali che gentilmente si pascono di carne.

### CAPITOLO CXXXVI.

Come si fa la pietra da brunire oro.

Abbi un pezzo di lapis amatita, e guarda di sceglierla ben salda, senza nessuna vena, col tiglio suo tutto disteso da capo a piè. Poi vattene alla mola, e arruotala, e falla ben piana e pulita, di larghezza di due dita, o come puoi fare. Poi abbi polvere di smeriglio, e valla bene acconciando, senza abbi taglio, pure un poco di schiena; ritonda bene in ne' canti. Poi la commetti in uno manichetto di legno con ghiera d' ottone o di rame; e da capo fa' che'l manico sia ben ritondo e pulito, acciò che la palma della mano vi si posì ben su. Poi dàlle il lustro per questo modo. Abbi un proferito ben piano: mettivi su polvere di carbone; e con questa pietra, inforcandola bene in mano si come brunissi, va' brunendo su per lo proferito; e avviene che la tua pietra si assoda, e diviene ben negra e rilucente.

che pare un diamante. Allora se ne vuole avere gran guardia, che non si percuota, nè tocchi ferro. E quando la vuoi adoperare per brunire oro o ariento, tiella prima in seno per cagione che non senta di nessuna umidezza, chè l'oro è molto schifo.

# CAPITOLO CXXXVII.

Come si dee brunire l' oro, o porre rimedii quando non si potesse brunire.

Ora è di bisogno di brunire l'oro, perchè n' è venuto il tempo suo. Egli è vero che di verno tu puoi mettere d'oro quanto vuoi, essendo il tempo umido e morbido, e non alido. Di state, un' ora mettere d'oro, un' altra brunire. Mo sarà egli troppo fresco, e verrà una cagione che ti converrà brunire? tiello in luogo che senta alcun vampore di caldo, o dell' aiere. Mo sarà troppo secco? tiello in luogo umido, sempre coverto; e. quando lo vuoi ben brunire, scuoprilo piano con sentimento, chè ogni piccola fregatura gli dà impaccio. Mettendolo in canove a pie delle veggie, o ver botti. riviene da brunire. Mo sarà stato otto o dieci di o un mese, che per qualche cosa non si sarà potuto brunire? togli un fazzuolo, o vero sciugatoio, ben bianco; mettilo sopra il tuo oro in canova, o dove sia. Poi abbia un altro fazzuolo: bagnalo in acqua chiara, storcilo. e strucalo ben diligentemente; aprilo, e distendilo sopra il primo fazzuolo che hai mettudo in su l'oro asciutto: e statim riviene l'oro da poterlo brunire. Ora ti ho detto le condizioni del modo, quando l' oro è atto a lasciarsi brunire

#### CAPITOLO CXXXVIII.

Ora ti mostrerò il modo di brunire, e per che verso, spezialmente un piano.

Togli la tua ancona, o quel che sia mettudo di oro. Dispianala in su due trespidi, o in su panca. Togli la tua prieta da brunire, e fregatela al petto, o dove hai miglior panni che non sieno unti. Riscaldala bene : poi tasta l'oro, se vuole essere ancora brunito: vallo palpone tastandolo sempre con dubbio. Se senti alla prieta niente di polvere, o che sgrigioli di niente, sl come farebbe la polvere fra' denti, togli una codola di vaio, e con leggiera mano spazza sopra l'oro. E così a poco a poco va' brunendo un piano prima per un verso, poi con la prieta, menandola ben piana, per altro verso, E se alcuna volta, per lo fregare della pietra, t'avvedessi l'oro non essere gualivo come uno specchio; allora togli dell'oro, e mettivene su a pezzo o mezzo pezzo, insieme alitando prima col fiato; e di subito colla prieta a brunillo. E se t'avvenisse caso, che pure il piano dell' oro isdegnasse, che non venisse bene a tuo modo; ancora per quel modo ve ne rimetti. E se potesse comportare la spesa, sarebbe perfetta cosa, e per tuo onore, a quel modo rimettere tutto 'l campo, Quando vedrai che sia ben brunito, allora l'oro viene squasi bruno per la sua chiarezza.

### CAPITOLO CXXXIX.

Che oro e di che grossezza è buono a mettere per brunire

• e per mordenti.

Sappi che l' oro che si mette in piani, non se ne vorrebbe trarre del ducato altro che cento pezzi, dove se ne trae cento quarantacinque; però che quel del piano vuole essere oro più appannato. E guarda, quando vuoi cognoscere l' oro, quando il comperi, toglilo da persona che sia buon battiloro. E guarda l' oro; che se l' vedi mareggiante e tosto, come di carta di cavretto, allora tiello buono. In cornici o in fogliami si passa meglio d' oro più sottile; ma per li fregi gentili delli adornamenti de' mordenti, vuole essere oro sottilissimo e ragnato.

# CAPITOLO CXL.

Come dèi principalmente volgere le diademe, e granare in su l'oro, e ritagliare i contorni delle figure.

Quando hai brunito e compiuto di mettere la tua ancona, a te conviene principalmente torre il sesto: voltare le tue corone o ver diademe: granarle, cogliere alcuni fregi: granarle con istampe minute che brillino come panico; adornare d'altre stampe, e granare se vi è fogliami. Di questo di bisogno è che ne vegga alcuna pratica. Quando hai così ritrovate le diademe e i fregi, togli in uno vasellino un poca di biacca ben triata con un poca di colta temperata; e con pennello picciolo di vaio va' coprendo e ritagliando le figure del campo, sì come vedrai quelli segnolini che grattasti colla agugella, innanzi che mettessi di bolo. Ancora, se vuoi fare senza ritagliare con biacca e pennello, togli i tuo' ferretti, e radi tutto l'oro ch' è di avanzo, o che va sopra la figura: ed è migliore lavoro. ' Questo granare che io ti dico, è de' belli membri che abbiamo: e puossi granare a disteso, come ti ho detto; e puossi granare a rilievo; che con sentimento di fantasia e di mano leggiera tu puoi in un campo d'oro fare fogliami e fare angioletti e altre figure che traspaiano nell'oro; cioè nelle pieghe e nelli scuri non granare niente; ne' mezzi un poco, ne' rilievi assai; perchè il granare, tanto viene a dire, chiareggiare l'oro; perchè per se medesimo è scuro dove è brunito. Ma prima che grani una figura o fogliame, disegna in sul campo dell'oro quelto che tu vuoi fare, con stile d'argento o ver d'ottone.

#### CAPITOLO CXLL.2

Come dèi fare un drappo d' oro o negro o verde, o di qual colore tu vuoi, in campo d' oro.

hnanzi che entri a colorire, ti voglio mostrare a fare alcun drappo d'oro. Se vuoi fare un mantello o una gonnella o un cuscinello di drappo d'oro, metti l'oro con bolio, e gratta le pieghe del vestire con quello ordine che t'ho insegnato a mettere un campo. Poi, se vuoi fare il drappo rosso, campeggia questo cotale oro brunito, con cinabro. Se bisogna dargti scuro, dagliele di lacca; se bisogna biancheggiallo, dagliele di minio, tutti temporati di rossume d'uovo; non fregando però

<sup>2</sup> Qui cominciano a mancare ne'codioi la rubriche ai capitoli, le quali noi abbiamo agginute, secondochè fu fatto nella edizione romana.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Questo che segne, fino al termine del capitolo, é aggiunto dal codice Riccardiano. L'edizione romana e il cod. Laurenziano non l'hanno.

il tuo pennello troppo forte, nè troppe volte. Lascialo seccare, e dannegli per lo men due volte. E per lo simile. se gli vuoi fare verdi, o negri, o come vuoi. Ma se gli volessi fare d' un bello azzurro oltremarino, campeggia prima l'oro con biacca temperata con rossume d' uovo. Quando è secca, tempera il tuo azzurro oltremarino con un poco di colla, e un poco di rossume, forse due gocciole; e campeggia sopra la detta biacca due o tre volte: e lascialo asciugare. Poi, secondo i drappi che vuoi fare, secondo fai i tuo' spolverezzi; cioè dèi disegnarli prima in carta, e poi forargli con agugella gentilmente, tenendo sotto la carta una tela o panno; o vuoi forare in su un' asse di albero o ver di tiglio: questa è migliore che la tela, Quando l'hai forati, abbi secondo i colori de' drappi dove hai a spolverare, S' egli è drappo bianco, spolvera con polvere di carbone legato in pezzuola; se'l drappo è nero, spolvera con biacca, legata la polvere in pezzuola; e sic de singulis. Fa' i tuo' modani, che rispondano bene ad ogni faccia

## CAPITOLO CXLII.

Come si disegna, si gratta, e si grana un drappo d'oro o d'argento.

Avendo spolverizzato il tuo drappo, abbi uno stiletto di scopa, o di legno forte, o d'osso; punzìo, come stile proprio da disegnare, dall' un de' lati; dall' altro, pianetto da grattare. E colla punta di questo cotale stile va' disegnando e ritrovando tutti i tuo' drappi; e coll'altro lato dello stile va' grattando, e gittandone giò il colore bellamente, che non vadi sfregando i' oro. E gratta qual tu vuoi, o vuo'il campo, o vuo'l' allacciato; e quello che scuopri, quello con la rosetta grana poi. E se in certi trattolini non puo' mettere la rosetta, abbi solo un punteruolo di ferro che abbi punta come uno stile da disegnare. E per questo modo cominci a saper fare i drappi d'oro. Se vuoi fare drappi d'ariento, quella medesima ragione e condizione si vuole avere a metere d'ariento che mettere d'oro. Anche ti dico, se vuoli insegnare ai putti o ver fanciulli a mettere d'oro, aí lor mettere d'ariento, acció che ne piglino qualche pratica; perchè è men danno.

## CAPITOLO CXLIII.

In qual modo si fa un ricco drappo d'oro o d'argento o di azzurro oltramarino; e come si fa di stagno dorato in muro.

Ancora, volendo fare un ricco drappo d'oro, si è da rilevare con foglie o con pietre legate di più colori quel vestire che vuoi fare; mettere poi a distesa d'oro fine: e poi granare, quando è brunito.

Ad idem. Mettere tutto il campo d'oro, brunirlo, disegnarvi su il drappo che vuoi fare, o cacciagioni, o altri lavorii. Poi granare il campo o granare lacci, cioè i lavorii disegnati.

Ad idem. Mettere il campo d'oro, disegnarvi il lavoro che vuoi, campeggiare ne'campi d'un verderame ad olio; due volte aombrando alcuna piega; poi universalmente a distesa darne sopra i campi e sopra i lavorii gualivamente.

 $\it Ad\ idem.$  Mettere il campo d'oro, brunirlo, e granarlo a rilievo.

 Ad idem. Mettere il vestire d'argento; disegnare il tuo drappo quando hai brunito (chè così s'intende sempre), campeggiare il campo, o vero laeci, di cinabro temperato pur con rossume d'uovo; poi di una lacca fine ad olio ne da'una volta o due sopra ogni lavorio, si come laccio in campo.

Ad idem. Se vuoi fare un bel drappo d'azzurro oltremarino, metti il tuo vestire d'ariento brunito: disegna il tuo drappo; metti, o vuoi i campi o vuoi i lacci, in questo azzurro temperato con colla. Poi a distesa gualivamente ne da'sopra i campi, e sopra i lacci: ed è un drappo avvellutato.

Ad idem. Campeggia i vestiri, la figura, di quel colore che vuoi aombrarla. Togli poi un pennello di vaio sottile, ed i mordenti. Spolverato che hai, secondo dove vuoi fare i drappi è lacci, lavora di mordenti, come innazi te ne tratterò. E questi mordenti puoi mettere ad oro od ariento; e rimangono belli drappi, spazzandoli e brunendoli con bambagia.

Ad idem. Avendo lavorato di qual colore tu vuoi, sì come ho detto qui di sopra, e volendolo fare cangiante, va lavorando sopra l'oro di che colore ad olio tu vuoi, pur che svarii dal campo.

Ad idem, in hurro. Metti il vestire di stagno dorato; campeggialo del campo che vuoi; spolvera, la vora, e gratta il drappo con lo stile del legno, temperati i colori sempre con rossume d' uovo. E sarà assai bel drappo, secondo muro. Ma di mordenti puo' tu lavorare così in muro, come in tavola.

#### CAPITOLO CXLIV.

In qual modo si contraffà in muro il velluto, o panno di lana, e così la seta, in muro e in tavola.

Se vuoi contraffare un velluto, fa'il vestire, temperato con rossume, di quel colore che vuoi. Poi con pennello di vaio va' facendo i peluzzi, come istà il velluto, di color temperato ad olio; e fa'i pelucci grossetti. E per questo modo puo fare velluti negri, rossi, e di ciascun colore, temperando nel detto modo. Egli è alcuna volta buono a fare parere in muro un riverscio, o un vestire che paia propio panno di lana. E per tanto, quando hai smaltato, pulito e colorito, riserbati, quello che vuoi fare, di dietro. Abbi tanta assicella piana, poco maggiore di una tavola da giucare; e, con sprizzando acqua chiara col pennello nel detto o su per lo detto luogo, va' rimenando a tondo con questa assicella, La calcina viene ruvida e mal pulita. Lasciala stare, e coloriscila come sta, senza pulire: e parratti proprio panno, o ver drappo di lana.

Ad idem. Se vuoi fare drappo di seta, o in tavola ol muro, campeggia di cinabro, e pallia o ver vitica di minio; o vuoi di sinopia scura, e pallia di cinabro o di giallorino, in muro; e in tavola, d'orpimento o di verde, o vuoi di qual colore tu vuoi, campeggia scuro, e pallia chiaro.

Ad idem, in muro in fresco. Campeggia d'indaco, e pallia d'indaco e bianco sangiovanni mescolato insieme. E se di questo colore vuoi lavorare in tavola o in palvesi, miscola l'indaco con biacca temperata con colla: e per questo modo puoi faro de' drappi assai e di

più ragioni, secondo tuo intelletto, e come di ciò ti diletterai.

# CAPITOLO CXLV.

Come si colorisce in tavola, e come si stemperano i colori.

Credo che per te medesimo tanto intelletto arai con la tua pratica, che per te medesimo t'ingegnerai, veggendo questo modo, saper lavorare pulitamente di drappi di più maniere. E, per la grazia di Dio, è di bisogno che vegniamo al colorire in tavola. E sappi che'l lavorare di tavola è propio da gentile uomo, chè con velluti in dosso puoi fare ciò che vuoi. Ed è vero che il colorire della tavola si fa propio come ti mostrai a lavorare in fresco; salvo che tu svarii in tre cose. L'una. che ti conviene sempre lavorare vestiri e casamenti, prima che visi. La seconda cosa si è, che ti conviene temperare i tuoi colori sempre con rossume d'uovo, e ben temperati : sempre tanto rossume quanto il colore che temperi. La terza si è, che i colori vogliono essere più fini, e ben triati sì come acqua. E, per tuo gran piacere, sempre incomincia a lavorare vestiri di lacca, con quel modo che in fresco ti ho mostrato; cioè lascia il primo grado del suo colore, e togli le due parti colore di lacca, il terzo di biacca. E da questo, temperato che gli è, ne digrada tre gradi, che poco svarii l' uno dall'altro: temperati bene, come t'ho detto, e dichiarati sempre con biacca ben triata. Poi ti reca la tua ancona innanzi: e sempre fa' che con lenzuolo la tegni coverta, per amor dell'oro e de'gessi, chè non si danneggino dalla polyere; e che i lavorii t'eschino bene netti tra le mani. Poi piglia un pennello mozzetto di vaio, e incomincia

<sup>1</sup> I codici dicono due; ma, per quel che segue, apparisce che sono tre.

a dare il colore scuro, ritrovando le pieghe in quella parte dove dee essere lo scuro della figura. E all'usato modo piglia il colore di mezzo: e campeggia i dossi e i rilievi delle pieghe scure, e comincia col detto colore a ritrovare le pieghe del rilievo, e inverso il lume della figura. Poi piglia il colore chiaro, e campeggia i rilievi e i dossi del lume della figura. E per questo modo ritorna da capo alle prime pieghe scure della figurà col colore scuro. E così, come hai incominciato, va' più e più volte coi detti colori, mo dell' uno e mo dell' altro, ricampeggiandoli, e ricommettendoli insieme con bella ragione, sfumati con delicatezza. E di questo hai tempo a poterti levare del lavorio, e per qualche spazio riposarti e ritornarti in su'l detto lavorio che abbi in tavola: vuol essere lavorato con gran piacere. Quando hai finito di campeggiare bene, e di commettere i detti tre colori; del più chiaro fa' un altro più chiaro, layando sempre il pennello dall' un colore all' altro; e di questo più chiaro fanne un altro più chiaro, e fa' che poco svarii dall' uno all' altro. Poi tocca di biacca pura, temperata come detto è; e toccane sopra i maggiori rilievi. E così di mano in mano fa' degli scuri, per fin che tocchi ne' maggiori scuri'di lacca pura. E abbi a mente, come hai fatto i tuoi colori fatti di grado in grado, così gli metti in tuo' vasellini di grado in grado, acció che non erri del pigliarne uno per un altro. E, per lo simile, d'ogni colore che vuoi colorire, tienne questo modo, o vuoi rossi, o bianchi, o gialli, o verdi. Ma se volessi fare un bel colore biffo, togli lacca ben fina e azzurro oltramarino ben fine e sottile; e di questo mescuglio con la biacca fa' i tuo' colori, di grado in grado, sempre temperandoli. Se vuoi fare un vestire con azzurro, biancheggiato, per questo modo il dichiara con la biacca; e lavoralo per lo soprascritto modo.

# CAPITOLO CXLVI.

Come dèi fare vestiri di azzurro, d'oro, o di porpora.

Se vuoi fare un azzurro, cioè un vestire, nè tutto biancheggiato, nè tutto campeggiato, togli di tre o di quattro partite di azzurro oltremarino: chè ne troverrai dipiù ragioni, più chiaro l'un che l'altro. E colorisci secondo il lume della figura, come di sopra ti:ho mostrato. E per lo detto modo ne puoi fare in muro con la sopraddetta tempera in secco. E se non volessi fare la spesa di queste medesime partite, troverrai azzurri della Magna. E se volessi drapparli d'oro, anche il puoi fare. E puoi toccarli con un poco di biffo nelli scuri delle pieghe e un poco nelle chiare, ritrovando gentilmente sopra all'oro, le pieghe. E questi tali vestiri ti piaceranno forte, e spezialmente in vestiri di Domeneddio. E volendo vestire Nostra Donna d'una porpora, fa' il vestire bianco, aombrato d'un poco di biffo chiaro chiaro, che poco svarii dal bianco. Drappeggialo d'oro fine, e poi il va'ritoccando, e ritrovando le pieghe sopra 'all' oro d' un poco di biffo più scuro: ed è vago vago vestire.

# CAPITOLO CXLVII.

In qual modo si coloriscono i visi, le mani, i piedi, e tutte le incarnazioni.

Fatti che hai e coloriti vestimenti, alberi, casamenti, e montagne, dèi venire a colorire i visi: i quali ti conviene cominciare per questo modo. Abbi un poco

di verdeterra con un poco di biacca ben temperata; e a distesa danne due volte sopra il viso, sopra le mani, sopra i piè, e sopra ignudi. Ma questo cotal letto vuole essere a' visi di giovani con fresca incarnazione, temperato il letto e le incarnazioni con rossume d'uovo di gallina della città, perchè sono più bianchi rossumi, che quelli che fanno le galline di contado o di villa, che sono buoni per la loro rossezza a temperare incarnazioni di vecchi e bruni. E dove in muro fai le tue rosette di cinabrese, abbi a mente che in tavola vuol essere con cinabro. E quando dai le prime rosette, non fare che sia cinabro puro, fa' che vi sia un poco di biacca : e così da'un poco di biacca al verdaccio che di prima aombri. Poi secondo che lavori e colorisci in muro, per quel medesimo modo fa' tre maniere d'incarnazioni. più chiara l' una che l' altra : mettendo ciascuna incarnazione nel suo luogo delli spazi del viso; non però appressandoti tanto all' ombre del verdaccio, che in tutto le ricuopra; ma a darle con la incarnazione più scura, alliquidandole e ammorbidandole si come un fummo, E abbi che la tavola richiede essere più volte campeggiata che in muro; ma non però tanto, che io non voglia che il verde, ch'è sotto le incarnazioni, sempre un poco traspaia, Quando hai ridotto le tue incarnazioni, che 'l viso stia appresso di bene, fa' una incarnazione più chiaretta, e va' ricercando su per li dossi del viso, biancheggiando a poco a poco con dilicato modo, per fino a tanto che pervegna con biacca pura a toccare sopra alcuno rilievuzzo più in fuora che gli altri, come sarebbe sopra le ciglia, o sopra la punta del naso. Poi profila gli occhi di sopra un profiluzzo di negro, con alcuno peluzzo (come istà l'occhio), e le nari del naso. Poi togli un poca di sinopia scura, con un miccino di nero; e profila ogni stremità di naso, d'occhi, di ciglia,

di capellature, di mani, di piè, e generalmente d'ogni cosa, come in muro ti mostrai; sempre con la detta tempera di rossume d'uovo.

### CAPITOLO CXLVIII.

Il modo di colorire un uomo morto, le capellature, e le barbe.

Appresso di questo parleremo del modo del colorire un uomo morto, cioè il viso, il casso, e dove in ciascun luogo mostrasse lo ignudo, così in tavola come in muro: salvo che in muro non bisogna per tutto campeggiare con verdeterra; pur che sia dato innanzi o vero in mezzo tra l'ombre e le incarnazioni, basta. Ma in tavola campeggia all' usato modo, sì come informato ho d' un viso colorito o vivo; e, per lo usato modo, col medesimo verdaccio aombra. E non dare rosetta alcuna, chè 'l' morto non ha nullo colore : ma togli un poco d'ocria chiara, e digrada da questa tre gradi d'incarnazione. pur con biacca, e temperali a modo usato; dando di queste tali incarnazioni catuna nel luogo suo, sfummando bene l'una con l'altra, si in nel viso, si per lo corpo. E per lo simile, quando l'hai appresso che coperta, fa'di questa chiara un'altra incarnazione più chiara, tanto che riduca le maggiori stremità de' rilievi a biacca pura, E così profila ogni contorno di sinopia scura con un poco di nero temperato; e chiamerassi sanguigno. E per lo medesimo modo le capellature (ma non che paiano vive, ma morte) con verdacci di più ragioni. E come ti mostrai più ragioni e modi di barbe in muro, per quel modo fa' in tavola; e così ogni osso di cristiano, o di creature razionali, fa' di queste incarnazioni sopraddette.

## CAPITOLO CXLIX.

Come dei colorire un uomo ferito, o ver la ferita.

A fare o ver colorire un uomo fedito, o ver fedita, togli cinabro puro; fa'che campeggi dove vuoi fare sangue. Abbi poi un poco di lacca fina, temperata bene a modo usato; e va' per tutto aombrando questo sangue o gocciole o fedite, o come si sia.

### CAPITOLO CL.

In che modo si colorisce un'acqua o un fiume, con pesci o senza, in muro e in tavola.

Ouando volessi fare un'acqua, un fiume, o che acqua tu volessi, o con pesce o sanza, in muro o vero in tavola; in muro, togli quel medesimo verdaccio che aombri i visi in su la calcina; fa' i pesci, aombrando con questo verdaccio pur sempre l'ombre in su'dossi: avvisandoti ch'e pesci, e generalmente ogni animale irrazionale, vuole avere il suo scuro di sopra e'l lume di sotto. Poi, quando hai aombrato di verdaccio, biancheggia di sotto di bianco sangiovanni, in muro; e in tavola, con biacca: e va' facendo sopra i pesci alcuna ombra del medesimo verdaccio, e per tutto 'l campo. E se volessi fare alcuno disvariato pesce, cardalo d'alcune spine d'oro. In secco dare puoi a distesa, per tutto 'l campo, verderame ad olio; e per questo modo ancora in tavola. E se non volessi fare ad olio, togli verdeterra o verde azzurro, e cuopri per tutto ugualmente; ma non tanto, che non traspaia sempre pesci e onde d'acqua; e, se bisogna, le dette onde biancheg1

giale un poco in muro con bianco, e in tavola con biacca temperata. E questo ti basti al fatto del colorire; e pervegniamo all'arte dell'adornare. Ma prima diremo de' mordenti.

#### CAPITOLO CLL

Il modo di fare un buon mordente per mettere d' oro panni
e adornamenti.

El si fa un mordente, il quale è perfetto in muro, in tavola, in vetro, in ferro, e in ciascheduno luogo; il quale si fa in questo modo.

Tu torrai il tuo olio cotto al fuoco o al sole, cotto per quel modo che indietro t'ho mostrato; e tria con questo olio un poco di biacca e di verderame; e quando l'hai triato come acqua, mettivi dentro un poco di vernice, e lascialo bollire un poco ogni cosa insieme. Poi togli un tuo vasellino invetriato, e mettivilo dentro, e lascialo godere. E come ne vuoi adoperare, o per panni o per adornamenti, togline un poco in un vasellino, e uno pennello di vaio fatto in un bucciuolo di penna di colombo o di gallina, e fallo ben sodetto e punzio, e che la punta esca poco poco fuori del bocciuolo. Poi intigni poca cosa della punta in nel mordente, e lavora i tuoi adornamenti e i tuo' fregi. E, come ti dico, fa' che 'l pennello non sia mai troppo carico. La ragione: chè ti verrà fatto i tuoi lavori come capelli sottili, ch'è più vago lavoro. Voglia innanzi sentare più a fargli; poi aspetta di di in di. Tasta poi questi lavori col dito anellario della man diritta, cioè col polpastrello; e se vedi che piccola cosa morda e tegna, allora togli le pinzette, taglia un mezzo pezzo d'oro fino, o d'oro di metà, o d'ariento (benchè non durano), e mettilo sopra il detto mordente. Calcalo con hambagia , e poi col detto dito va' leccando di questo pezzo d'oro, e mettendone sopra il mordente che non n'ha. E non far con altro polpastrello di dito, chè egli è il più gentile che abbi la mano: e fa'che le tue mani sien sempre nette. Avvisandoti che l'oro che si mette in su' mordenti, spezialmente in questi lavori sottili, vuole essere il più battuto oro e il più fiebole che possi trovare: chè s' egli è sodetto, non puoi adoperarlo si bene. Quando l'hai per tutto mettuto d'oro; se vuoi, il puoi lasciare stare in nell'altro dl; e poi togli una penna, e spazza per tutto: e se vuoi ricogliere il detto oro che casca, o vero spazzatura, serbalo; ch' è buono per orefici, o per tua fatti. Poi togli della bambagia ben netta e nuova, e va' brunendo perfettamente il tuo fregio mettuto d'oro.

### CAPITOLO CLII.

Come puoi temperare questo mordente per mettere più presto d' oro.

Se vuoi che questo mordente, delto di sopra, duri otto di; innanzi clie sia da mettere d'oro, non vi mettere verderame. Se vuoi che duri quattro di, mettivi un poco di verderame. Se vuoi che 'l mordente sia buono dall' un vespero all'altro, mettivi dentro assai verderame, e ameora un miccino di bolo. E se trovassi che nessuna persona ti biasimasse il verderame, perchè non pervenisse a contaminare l'oro, lásciati dire; chè io l'ho provato che ''oro si conserva bene.

### CAPITOLO CLIIL.

Il modo di fare un altro mordente coll'aglio; e dove sia meglio adoperarlo:

È un altro mordente, il quale si fa per questo modo. Togli agli mondi, in quantità di due o tre scodelle o una; pestagli in mortaio, strucali con pezza lina due o tre volte. Piglia questo sugo, e tria con esso un poco di biacca e di bolo, sottile quanto più puoi al mondo. Poi l'asuna; mettilo in un vasello, cuoprilo e conservalo; chè quanto più è vecchio e antico, tanto più è migliore. Non torre aglietti nè agli giovani ; togli d' un mezzo tempo. E quando vuoi adoperare del detto mordente, mettine un poco in un vasellino invetriato, e con poca d'orina, e rimena con un fuscellino bellamente tanto, a tuo modo, ch'al detto tuo pennello corra da poterlo abilmente lavorare. E per lo sopraddetto modo, passando mezza ora, il puoi mettere d'oro per lo modo sopraddetto. E questo mordente ha questa natura, che 'l ti aspetta di mettere d'oro mezza ora, un'ora, un dì, una settimana, un mese, un anno, e quanto vuoi. Tiello pur bene coperto, e guardalo dalla polvere. Questo cotal mordente non si difenderebbe nè da acqua nè da umido: ma in chiese, e dove fusse coperto e mura di mattoni; ma la sua natura è in tavola e in ferro, o dove fusse cosa che si avessi a vernicare con vernice liquida. E questi modi di queste due generazioni mordenti ti bastino.

### CAPITOLO CLIV.

### Del vernicare.

A me pare avere detto assai del modo del colorire in muro, in fresco, in secco, e in tavola. Mo sopperremo' al modo del colorire, e mettere d'oro, e miniare in carta. Ma prima voglio che vediamo il modo del vernicare in tavola o vero ancona, e qualunque altro lavorio si fusse, fuori che in muro.

### CAPITOLO CLV.

Del tempo e del modo di vernicare le tavole.

Sappi che I più bello e migliore vernicare che sia, si che quanto più indugi dopo il colorire della tavola, si ato è migliore. E dico: hene indugiando parecchi anni, e per lo meno uno, e più li riesce fresco il tuo lavoro. La ragione: il colorire per natura ha quella condizione che ha l'oro, che non vuole per compagnia d'alti metalli; e per costante hanno i colori, che, quando sono insieme con le loro tempere, non vogliono altro mescuglio d'altre tempere.

La vernice è un licore forte, ed è dimostrativo, e vuole in tutto essere ubbidito, e annulla ogni altra tempera. È di subito come la distendi sopra il tuo lavoro, di subito ogni colore perde di sua forza, e conviengli ubbidire alla vernice, e non ha mai più posanza d'andarsi ricreando con la sua tempera. Ond'egli è

Così il Laurenziano. Il Riccardiano, si percerrà; la stampa romana, suppliremo; ammodernando l'antico sopperire; da cui il sopperremo del testo.

buono a indugiare a invernicare più che puoi ; chè vernicando poi ch' e' colori con le loro tempere abbin fatto loro corso, e' rivengono poi freschissimi e belli, restando verdanti nella medesima forma sempre. Adunque togli la tua vernice liquida e lucida e chiara la più che possi trovare. Metti la tua ancona al sole, e spazzala; forbila dalla polvere e da ogni fastidio, quanto più puoi : e guarda che sia tempo sanza vento, perchè la polvere è sottile, e ogni volta che 'l vento te la traportasse sopra il tuo lavoro, non potresti bene con abil modo ridurlo a nettezza. Potresti bene essere in luoghi, come sono prati d'erbe, o in mare, che la polvere non ti potrebbe dare impaccio. Quando hai la tavola riscaldata dal sole. e medesimamente la vernice, fa'che la tavola stia piana; e con la mano vi distendi per tutto questa vernice, sottilmente e bene. Ma guarti di non andare di sopra all'oro. chè non gli piace compagnia di vernice, nè d'altri licori. Ancora se non vuoi fare con mano, togli un pezzoletto di spugna ben gentile, intinta nella detta vernice; e rullandola con la mano sopra l'ancona, vernica per ordine, e leva e poni come fa bisogno. Se volessi che la vernice asciugasse sanza sole, cuocila bene in prima; chè la tavola l'ha molto per bene a non essere troppo sforzata dal sole.

### CAPITOLO CLVI.

Come in corto tempo puoi far parere invernicata una pittura.

Per parere che in corto tempo un tuo lavoro paia invernicato, e non sia, togli chiara d'uovo ben rotta con la scopa quanto si può più, tanto che pervegnia spuna ben soda; lasciala stillare una notte. Togli in un nuovo vaselletto quella ch' è istillata, e con pennello di vaio ne da' a distesa sopra i tuoi lavori; e parranno vernicati, e ancora sono più forti. Questo cotale invernicare ama molto le figure distagliate, o del legno o di pietra; e vernicare per questo modo i loro visi e mani e ogni loro incarnazioni. E questo basti a dire sopra il vernicare; e diremo del colorire e miniare in carta.

### CAPITOLO CLVII.

In che modo dèi miniare e mettere d'oro in carta.

Prima, se vuoi miniare, conviene che con piombino o vero stile disegni figure, fogliami, lettere, o quello che tu vuoi, in carta, cioè in libri; poi conviene che con penna sottilmente raffermi ciò che hai disegnato. Poi ti conviene d'avere d'un colore cioè d'un gesso, il quale si chiama asiso, e fassi per questo modo, cioè; abbi un poco di gesso sottile, e un poco di biacca, men che per terza parte del gesso; poi togli un poco di candi, men che la biacca, Tria queste cose con acqua chiara sottilis-" simamente. Poi 'l ricogli; lascialo seccare sanza sole, Quando ne vuoi adoperare per mettere d'oro, to'ne un poco, quello che per bisogno ti fa; e distemperalo con chiara d'uovo bene sbattuta, come di sopra t'hone insegnato. E tempera con essa questo mescuglio, Lascialo seccare. Poi abbi il tuo oro; e con l'alito, e senza alito, il puo' mettere. E mettudo in su l'oro, abbi il tuo dentello o pietra da brunire, e bruniscilo; ma tieni sotto la carta una tavoletta soda di buono legname, e ben pulita; e quivi su brunisci, E sappi che di questo asiso puoi scrivere con penna lettere, campi, e ciò che vuoi ; ch' è perfettissimo. E innanzi che lo metta d' oro. guarda s' è di bisogno con punta di coltellino raderlo, e

spianarlo, o nettarlo di niente; chè alcuna volta il tuo pennelletto pone più in un luogo che in un altro. Di ciò ti guarda sempre.

# CAPITOLO CLVIII.

Un altro modo per mettere d'oro in carta.

Se vuoi un' altra maniera d'asiso (ma non è così perfetta, ed è buono a mettere campo d'oro, ma non è da scrivere), togli gesso sottile, e'l terzo biacca, e'l quarto bolo armeniaco, con un poco di zucchero. Tria tutte queste cose ben sottilmente con chiara d'uovo. Poi all'usato modo campeggia; lascialo seccare. Poi con punta di coltellino radi e rinetta il tuo gesso. Metti sotto la carta la detta tavoletta, o pietra ben piana, e brunisci. E se caso venisse che non si brunisse bene, quando metti l'oro, bagna il gesso con acqua chiara, con un pennelletto di vaio; e quando è secco, bruniscilo.

# CAPITOLO CLIX.

Di un colore simile all' oro, il quale si chiama porporina; e in che modo si fa.

lo ti voglio mostrare un colore simile all'oro, il quale è buono in carta di questi miniatori, e ancora in tavola se n'adoprerebbe; ma guarti come dal fuoco o da veleno che questo colore, il quale si chiama porporina, non si avvicinasse a nessun campo d'oro: chè io t'avviso, che se fusse un campo d'oro mettudo, che tenesse di qui a Roma, e quanto mezzo grano di panico fusse d'ariento vivo e toccasse questo campo d'oro, è sufficiente a guastarlo tutto. E il migliore rimedio che

possi prestamente avere, si è, con punta di coltellino o di agugella fare un frego sopra lo detto oro: e non andrà impigliando più oltre. Questo colore di porporina si fa per questo modo. Togli sale armeniaco, stagno, zolfo, ariento vivo, tanto dell'uno, quanto dell'atro: salvo che meno d'ariento. Metti queste cose in una ampolla di ferro, o di rame, o di vetro. Fondi ogni cosa al fuoco; ed è fatto. Poi tempera con chiara d'uovo e con gomma arabica, e mettine e lavorane come ti pare. Se ne fai vestiri, aombra o con lacca o con azzurro con biffo: sempre i tuo' colori temperati con gomma arabica; e metata.

#### CAPITOLO CLX.

In qual modo si macina l'oro e l'argento, e come si tempera per far verdure e adornamenti, e come si può invernicare il verdeterra.

Se vuoi lavorare in tavola, o in carta, o in muro, o dove vuoi, d'oro, ma none in tutto pieno sì come in campo d'oro; o volessi lavorare alcuno álbore che paresse degli álbori di paradiso; togli i pezzi dell'oro fino, in quantità secondo il lavoro che vuoi fare o volessi seriere con esso; cioè dieci o venti pezzi. Metteli in su la pietra proferitica, e con chiara d'uovo, bene sbattuta, tria bene il detto oro, e poi il metti in un vasellino invetriato: mettivi tanta tempera, che corra o a penna o a pennello; e sì ne puoi fare ogni lavoro che vuoi. Ancora il puoi macinare con gomma arabica in carta: e se fai foglie d'álbori, mescola con questo oro un poco di verde, ben sottile macinato, per le foglie scure. E per questo modo, mescolando con altri colori, puoi fare cangianti a tuo senno. Di questo cosi fatto oro

macinato, o ariento, o oro di metà, tu ne puoi ancor cardare vestiri a modo antico, e farne certi adornamenti, i quali per li altri non molto s' usano, e fannoti onore. Ma ciò che ti mostro, convien che per te medesimo adoperi sentimento in saperli ben guidare.

### CAPITOLO CLXI.4

Dei colori che si adoperano in lavorare in carta.

Egli è verità, che di tutti i colori che adoperi in tavola, puoi adoperare in carta; ma voglionsi macinare sottilissimamente. Bene è vero che so' certi colori che non hanno corpo, i quali si chiamano pezzuola, e quali si fa d'ogni colore : e non bisogna se non tòrre un poco di questa pezzuola di qual colore la si sia tinta o colorita, metterla in un vasellino invetriato, o in una coppa; mettervi della gomma; ed è buono a lavorare. Ancora si fa d'un colore di verzino bollito con ranno e allume di ròcca; e poi, quando è freddo, si macina con calcina viva, e fa una rosetta assai bella, e viene ad avere un poco di corpo.

### CAPITOLO CLXII.

Del modo di lavorare in tela o in zendado.

Ora parliamo del modo di lavorare in tela, cioè in pannolino, o in zendado. E terrai questo modo in tela: che prima ti conviene mettere il telaio bene disteso, o chiavare prima e diritti delle cuciture; poi d'intorno intorno andare con chiovetti, distenderla egualmente

<sup>4</sup> Qui cominciano nel codice Riccardiano i nuovi capitoli aggiunti, ai quali noi abbiamo posto le rubriche che vi mancano.

d'una perfetta ragione, che tutta perfettamente abbi ritrovato bene ciascheduno nerbo. Quando così hai fatto, togli gesso sottile e un poco d'amido, o vero un poco di zuccaro, e macina queste cose con colla di quella ragione ch'hai temperato il gesso in tavola; macinato bene sottile; ma prima con questa colla senza gesso, danne una volta per tutto: e se la colla non fusse così forte come di gesso, non monta nulla. Fa' che sia calda quanto puoi, e con pennello di setole mozzo e morbido ne da' a ciascuna delle parti, se hai a dipignere da ogni parte. Piglia poi, quando è asciutta, la tela: abbi una mella di coltello che sia nel taglio piana e diritta come una riga, e di questo gesso con questa punta ne da' su per la detta tela, andando ponendo e levando agguagliatamente, come radessi; e quanto men gesso vi lassi, tanto è meglio: chè spiani pure i bucetti delle fila, assai basta una volta dare di gesso. Quando è asciutta, togli uno coltellino bene radente, guardando la detta tela se vi fusse nodo ovver groppo, e to'lo via; e poi piglia il tuo carbone, con quel medesimo modo che disegni in tavola, disegna in tela, e ferma con acquerella d'inchiostro. Poi ti voglio insegnare, se vuoi mettere le diademe e campo d'oro brunito come in tavola, che comunemente in ogni tela o zendado si mette a mordente, cioè di quella semenza di lino; ma perchè questo modo è miracoloso infra gli altri che molti hanno fatti, però te ne avviso; e puossi il panno avvolgere e piegare senza offendere a l'oro e a' colori. Togli prima del detto gesso sottile con un poco di bolio, e con un poca di chiara d'uovo e di colla tempera il detto gesso. e danne una volta in quello luogo dove vuoi l'oro mettere. Quando è secco, radilo un pochettino; poi abbi bolio macinato e temperato come quel proprio che metti in tavola, e per quel modo ne da' cinque o sei

volte: lassalo stare alcun di. Metti il tuo oro propriamente come fai in tavola, e bruniscilo, tenendo di sotto alla detta tela una asse bene pultia e soda, avendo uno cuscino tra la tela e l'asse; e per questo modo granisce e stampa le dette diademe, e saranno proprie come in tavola. Ma convienti poi, perchè alcuna volta questi palli, cle si fanno alle chiese, i sono portati di fuora, piovendo; e per tanto bisogna provedere d'avere una vernice ben chiara, e quando vernichi il colorito, vernica un poco e le dette diademe o ver campo d'oro.

All'usato modo dell'ancone, ti conviene colorire di passo in passo in su la detta tela, ed è più dolce lavorare che in tavola; però che la tela ritiene un poco il molle; ed è proprio come lavorassi in fresco, cioè in muro. E ancora t'avviso che, colorendo, vuole essere molle e molte volte campeggiato i colori, assai più che in tavola, perchè la tela non ha corpo come l'ancona, e nel vernicare poi dimostra non bene, quando è campeggiata male. Medesimamente tempera i colori come in tavola. E più in ciò non mi distendo.

## \* CAPITOLO CLXIII.

Come si lavori in tela nera o azzurra, o in cortine.

Se tu avessi avere a lavorare in tela nera o azzurra, si come in cortine, distendi la tua tela a modo detto di sopra. Non ti bisogna ingessare: non puoi disegnare con carbone. Togli gesso da sartori, e fanne gentilmente cotali pezzoletti, come fai di carboni; e mettili per un buciolo di penna d'oca, di quella grossezza che richiede.

<sup>4</sup> Nel codice Riocardiano dice: questi palii vanno alcuna volta che si fanno alle chiese. Ma noi abbiamo creduto di porre come è stampato.

Metti una asticciuola nel detto bocciuolo, e disegna leggermente. Poi rafferma con biacca temperata, Poi da' una mano di quella colla che temperi i gessi in ancone ovvero in tavola: poi campeggia quanto più puoi, e colorisci vestimenti, visi, montagne, casamenti, e quello che a te pare, e tempera a modo usato. Ancora a colorire in cortine puoi togliere della tela bianca, e soprapporla su la tela azzurra, attaccata con sugoli a modo di colla; e mettevi secondo le tue figure che vuoi spandere per lo campo, e puoi colorire con certe acquerelle di colori, senza vernicare poi. E fassene assai, e per buono mercato, e sono assai belle al pregio. Ancora in cortine puoi fare di pennello alcuni fogliamenti, d' indaco con biacca pura, su per lo campo, temperata con colla; e lasciare fra questi fogliamenti alcuni belli spazi per fare alcuni favoretti d'oro fatti di mordenti ad olio.

### CAPITOLO CLXIV.

Come si dee disegnare in tela o in zendado per servigio de' ricamatori.

Ancora ti conviene alcune volte servire ricamatori di più ragioni disegui. E pertanto fatti mettere a' predetti maestri tela o zendado in telaio bene disteso; e se è tela bianca, togli e tuo'carboni usati, e disegna quello che vuoi. Poi piglia la penna e lo inchiostro puro, e rafferma, si come fai in tavola con pennello. Poi spazza il tuo carbone. Poi abbi una spugna ben lavata, e strucata <sup>3</sup> dell' acqua. Poi con essa stropiccia la detta tela dal



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Così credismo dover correggere la parola suggetti del Riccardiano. Abbiamo vedute indietro che sugoti nel dialetto veneto significa, pasta, colla di farina.

<sup>3</sup> Di qui cominciano anche nel Laurenziano i nuovi capitoli.

lato dirieto dove non è disegnato, e tanto mena la detta spugga, che la detta tela rimanga bagnata tanto, quanto tiene la figura. Poi abbi un pennelletto di vaio mozzetto; intingilo nello inchiostro, e strucalo bene; e con esso comincia ad aombrare ne' luoghi più scuri, riducendo e sfummando a poco a poco. Tu troverrai che la tela non serà si grossa, che per questo tal modo farai si le tue ombre sfumate, ch' el ti parrà una maraviglia. E se la tela s' asciugasse innanzi avessi fornito d'aombrare, ritorna con la detta spugna a ribagnarla a modo usato. E questo ti basti a l'opera della tela.

### CAPITOLO CLXV.

Del lavorare in zendado palii, gonfaloni, stendardi o altri lavori; e del mettere d'oro diademe o campi.

Se hai a lavorare in zendado, palii o altri lavori, distendili prima in telaro, sì come ti dissi della tela; e secondo il campo che ha, secondo to' carboni o neri o bianchi. Fa' il tuo disegno, e rafferma o con inchiostro o con colore temperato : e se bisogna sia lavorato da ciascuna delle parti una medesima storia o figura, metti il telaro al sole, volto il disegnato verso il sole, ch' el vi batta dentro. Sta' dal lato di drieto col tuo colore temperato; va' col pennello tuo sottiletto di vaio su per l'ombre che vedi del disegno fatto. Se hai a disegnare di notte, togli un lume grande verso il lato disegnato, e un lume piccolo dal lato che disegni. Ciò è al lavorare come fusse un doppiero impreso dal lato disegnato, e una candela dal lato che disegni. Se non è sole, e hai a disegnare di dì, fa' che 'l lume di due finestre sia dal lato del. disegnato, e da quel che hai a disegnare batta un lume d'una piccola finestretta. Poi incolla della colla usata dove

hai a colorire e metter d'oro, e miscola un poco di chiara d' uovo con la detta colla, come sarebbe una chiara d' uovo in quattro muglioli o vero bicchieri di colla ; e incollato che hai, se volessi mettere alcuna diadema o campo d'oro brunito, per farti grande onore e nome, togli gesso sottile, e un poco di bolio armenico macinato insieme sottilissimamente con un micin di zucchero. Poi con la colla usata, e poca poca di chiara d'uovo miscolata con noco di biacca, ne da' sottilmente due volte dove vuo' mettere d' oro. Poi da' il tuo bolio, sì come el dài in tavola; poi metti il tuo oro con acqua chiara, miscolandovi un poco della detta tempera del bolio; e brunisci su prieta ben pulita, o asse ben soda e pulita; e così granisci e stampa in su la detta asse. Ancora puoi colorire ogni cosa a modo usato, temperato i colori con rossume d'uovo, campeggiati i colori sei o otto volte o dieci per amor del vernicare; e poi puoi mettere le diademe o campi d'oro con mordenti ad olio, e gli adornamenti con mordenti d'aglio e vernicati poi : ma meglio è con mordenti ad olio, E questo basti a stendardi e gonfaloni, e tutto,

### CAPITOLO CLXVI.

Il modo di colorire e di mettere d'oro in velluti.

Se avessi a lavorare in velluti e disegnare per ricamatori, disegna i tuo'lavorii con penna, o vuoi inchiostro o vuo' biacca temperata. Se ti conviene colorire alcuna cosa o mettere d'oro, togli colla a modo usato, e altrettanta chiara d'uovo e un poco di biacca, e con pennello dii setole ne da' sopra il pelo, e abbattilo per forza e maccalo ben giù. Poi colorisci e metti d'oro a modo detto; ma pur l'oro a mordenti. Ma men fatica ti sarà il lavorare ogni cosa in zendado bianco, tagliato fuora le figure o altro che facessi: e falle fermare a' ricamatori in sul tuo velluto.

### CAPITOLO CLXVII.

### Del lavorare in panno di lana.

Se caso ti avviene d'avere a lavorare in panno di lana, per cagione di tornieri o di giostre, (chè sono alcuni gentili uomini e gran signori gravidi di volere cose stratte, e vorranno d'oro o d'ariento loro divise su per lo detto panno), togli prima, secondo il colore del drappo, o vero panno, il carbone che si richiede a disegnare, e ferma con penna, si come hai fatto nel velluto: e poi togli chiara d'uovo bene dirotta, sì come da prima t'insegnai, e altrettanta colla a modo usato, e danne su per lo pelo del detto panno in quello luogo dove hai a mettere d'oro, Poi, quando è asciutto, va'con un dentello, e brunisci su per lo detto panno; poi ne da' della detta tempera due o tre volte. Quando è ben secca, da' il tuo mordente, tanto che non esca fuori del temperato, e metti di quello oro e ariento che a te piace e pare.

## CAPITOLO CLXVIII.

Come dèi lavorare coperte da cavalli, divise e giornee per torneamenti e per giostre.

Alcuna volta in questi tornieri e giostre si fa sopra i cavalli coverti e sopra giornee, alcune divise rilevate e cucite sopra i detti lavorii. E però ti dimosterrò come di carta bambagina si fanno; e queste tali carte si

mettono prima tutto lo foglio della carta ad oro o ad ariento brunito; e fassi in questo modo, cioè; macina sottilmente quanto più puoi un poco d'ocria o gesso da sartori, un poco poco di bolio armenico: temperali insieme con colla, la quale sia squasi pura acqua, che non sia forte niente, ma poco abbi di sustanzia o vero valore : e con pennello di setole morbido, o vuoi con pennello di vaio, ne darai a distesa una volta su per i fogli della carta bambagina buoni da scrivere e non iscritti; e quando sono asciutti, riforna, e parte bagna con pennello di vajo, e parte metti d'oro con quello modo e ordine che metti in tavola in sul bolo; e guarda poi, quando hai mettuto tutto lo foglio, quando tempo è di brunirlo. Abbi una prieta ben piana o asse bene pulita e dura, e sopra ciò brunisci i tuo' fogli: e poni da parte, E di questi cotali fogli tu puoi fare animali, fiori, rose, e di molte maniere di divise, e fatti grande onore; e fai tosto e bene: e puo'le adornare con alcuno coloruzzo : ad olio.

### CAPITOLO CLXIX.

Del fare cimieri o elmi da torneamenti e da rettori.

Quando ti viene il caso di fare alcuno cimieri o elmo da torniero, o da rettori che abbino andare in signoria; prima ti conviene avere cuoio bianco, el quale non sia concio se non con mórtina o vuoi cefalonia: distendilo e disegma il tuo cimiere come lo vuoi fatto; e disegmane due, e cuce insieme l'uno con l'altro, ma lassa tanto da un de'lati, che vi possa mettere del sabbione, e con una bacchetta el priemi tanto che gualivamente sia ben pieno. Quando così hai fatto, mettilo al sole per più di; quando è bene asciutto, ti-

rane fuori il sabbione; poi della colla usata da ingessare togli, e incollalo due volte o tre. Poi abbi del gesso grosso macinato con colla, e miscolavi dentro della stoppa battuta, e fa' che sia sodo a modo di pasta: e di questo gesso va' ponendo e bozzando, daendoli quella forma o d' uomo o d' animale che abbi a fare o d' uccello. assimigliandolo el più che puoi. Fatto questo, togli del gesso grosso macinato con colla liquido e corsivo a pennello, e sopra questo cimieri ne darai tre o quattro volte a pennello. Poi quando è ben secco, radilo e puliscilo, sì come fai quando lavori in tavola. Poi a quel modo medesimo, come t'ho mostrato a ingessare di gesso sottile in tavola, per quel modo ingessa questo cimieri. Quando è secco, radilo e puliscilo; e poi se bisogna fare occhi di vetro, con gesso da rilevare li commetti e rilieva, se di bisogno è. Poi se ha essere d'oro o d'ariento, metti di bolo, sì come in tavola, e tieni in ogni cosa quel medesimo modo, e così del colorire; vernicandolo a modo usato.

# CAPITOLO CLXX.

Come dèi lavorar cofani o vero forzieri, e il modo di adornarli e colorirli.

Volendo lavorare cofani o vero forzieri, se li vuoi far realmente, ingessali e tieni tutti que' modi che tieni a lavorare in tavola, di mettere d'oro, di colorire, e di granare, d'adornare, e di vernicare, senza distendermi a dirti di punto in punto.

Se vuoi lavorare altri cofani di men pregio, incollali in prima, e impanna le sfenditure, e così fa'ancora quelli di sopra: ma questi tu puoi ingessare prima a stecca e a pennello, pur con la cendere bene tamigiata, con colla usata. Quando è ingessato e secco, puliscilo; e, se vuoi, ingessalo di gesso sottile.

Se vuoi poi adornare di certe figure di stagno o altre divise, tieni questo modo, cioè: abbi una pietra tenera, piana e macigna, e in su questa pietra intaglia di ciascun lavorio che vuoi, o tu te la fa' intagliare; e ogni poco cavo basta. Qui fa' intagliare figure, animali, divise, fiori, stelle, rose, e d'ogni manierache nello intelletto tuo desideri. Poi abbi dello stagno battuto, o vuoi giallo o vuoi bianco, in più doppi, e mettilo sopra la 'mpronta che vuo' fare. Poi abbi a modo d'uno stoppacciolo di stoppa bagnata bene, e poi premuta, e mettila sopra questo stagno ; e abbi da l'altra mano uno magliuolo non troppo grieve di saligaro, e batti sopra questa stoppa, rimenandela e rivolgendola coll'altra mano; e quando l'hai bene battuta che vedi dimostrare perfettamente ogni intaglio, togli gesso grosso macinato con colla sodetta, e con istecca ne da' sopra questo stagno battuto. Quando hai così fatto, togli un coltellino, e con la punta ritrova l'un pezzo dello stagno. e spiccalo e lievalo su; poi ritorna col tuo gesso e colla tua stecca a l'usato modo ritrova e separa il pezzo dello stagno a modo usato. Tanto ne fa' per questo modo, che n'abbi doviziosamente ; e mettill asciugare. Come son secchi, abbi una punta di coltellino ben tagliente, e a pezzo a pezzo di questo stagno metti in su un' asse di noce ben piana, e va' tagliando fuori tutto stagno che avanza fuor del contorno della tua figura. E per questo modo ne fa' quella quantità che vuoi.

Quando hai i tuoi cofani in ordine ingessati e campeggiati di quel color che vuoi, abbi della colla usata e ancor più forte, e bagna bene sopra il gesso delle ue figure o divise, e di subito l'appicca e compartisci per lo campo del tuo coffano, e con pennello di vaio va' profilando e daendo alcuno coloruzzo: poi vernica il detto campo. Quando è asciutto, abbi una chiara d'uovo hattuta, e con spugna bagnata in questa chiara la va' fregando su per lo invernicato, e poi con altri colori va' palliando e adornando il detto campo con cio che colore tu vuoi, che isvarii partitamente del campo. E più non mi distendo di ciò parlare, perchè se-sarai bene sperto e pratico nelle cose grandi, saprai bene fare in nelle piecole; dimostrandoti qui appresso come si lavora in vetro.

### CAPITOLO CLXXI.

# Come si lavorano in vetro, finestre.

Per due maniere si lavora in vetro ; cioè in nelle finestre, e in pezzi di vetro, i quali si mettono in anconette, o vero in adornamento d'orliquie. Mo diremo prima del modo delle finestre: vero è che questa tale arte poco si pratica per l'arte nostra, e praticasi più per quelli che lavorano di ciò; e comunemente quelli maestri che lavorano, hanno più pratica che disegno, e per mezza forza e per la guida del disegno pervengono a chi ha l'arte compiuta, cioè che sia universale, e buona pratica. E per tanto, quando i detti verranno a te, tu piglierai questo modo. E'ti verrà colla misura della sua finestra, larghezza e lunghezza: tu torrai tanti fogli di carta incollati insieme quanti ti farà per bisogno alla tua finestra; e disegnerai la tua figura prima con carbone, poi fermerai con inchiostro; aombrata la tua figura compiutamente sì come disegni in tavola. Poi il tuo maestro di vetri toglie questo disegno, e spianalo in sul desco, o tavola, grande e piano; e secondo che colorire vuole i vestimenti della figura, così di parte in parte va tagliando i vetri, e datti

un colore el quale si fa di limatura di rame ben macinato; e con questo colore tu con pennelletto di vaio, di punta vai ritrovando a pezzo a pezzo le tue ombre, concordando l'andare delle pieghe e dell'altre cose della figura, di pezzo in pezzo di vetro, sì come el maestro ha tagliato e commesso; e di questo cotal colore tu puoi universalmente aombrare ogni vetro. Poi il maestro, innanzi che leghi insieme l'un pezzo coll'altro, secondo loro usanza, il cuoce temperatamente in casse di ferro con suo cendere, e poi li lega insieme. Tu puoi lavorare sopra i detti vetri drappi di seta, vitigare e palliare e far lettere, ciò è campeggiando del detto colore, e poi grattare, sì come fai in tavola. Hai un vantaggio: che non ti bisogna dare altro campo, chè trovi vetro d'ogni colore. E se t'avvenissi avere a fare figurette piccole, o arme o divise sì piccole, che i vetri non si potesser tagliare; aombrato che hai col predetto colore, tu puoi colorire alcuni vestimenti, e tratteggiare di colore ad olio: e questo non fa lnogo ricuocere, nè non si vuol fare, perchè non faresti niente. Lascialo pur seccare al sole, come a lui piace.

# CAPITOLO CLXXII.

Come si lavora in opera musaica per adornamento di reliquie; e del musaico di bucciuoli di penna, e di gusci d'uovo.

Una altra maniera è da lavorare in vetro vaga, gentile e pellegrina quanto più dir si puo, la quale è un membro di gran devozione per adornamento d'orliquie sante, e vuole avere in sè fermo e pronto disegno; la quale maniera si lavora per questo modo, cioè. Togli un pezzo di vetro bianco che non verdeggi, ben netto senza vesciche, e lavalo con lisciva e con carboni,

fregandovi su poi, e rilava con acqua ben chiara, e per se medesima el lascia asciugare; ma prima che il lavi, taglialo di quella quadra che 'l vuoi. Poi abbi la chiara dell'uovo fresco; con una scopa ben netta, dirompila si come fai quella ch'è da mettere d'oro: che sia ben dirotta: e lasciala stillare per una notte. Poi abbi un pennello di vaio, e di questa chiara col detto pennello bagna il detto vetro, dal suo rivescio, e quando è bene bagnato ugualmente, togli un pezzo dell'oro, che sia bene fermo oro, cioè appannato; mettilo in sulla paletta di carta, e gentilmente il metti sopra il detto vetro dove hai bagnato; e con un poca di bambagia ben netta va'calcando gentilmente, che la chiara non passi di sopra l'oro; e per questo modo metti tutto il vetro : lascialo seccare sanza sole per spazio d'alcuni dì. Quando è ben secco, abbi una tavoletta ben piana, foderata o di tela nera o di zendado, e abbi un tuo studietto, dove alcuna persona non ti dia impaccio nessuno, e che abbi sola una finestra impannata; alla quale finestra metterai il tuo desco si come da scrivere, in forma che la finestra ti batta sopra il capo, staendo tu volto col viso alla detta finestra; il tuo vetro disteso in sulla detta tela nera. Poi abbi una agugella legata in una asticciuola, si come fusse un pennelletto di vaio, e che sia ben sottile di punta: e col nome di Dio il comincia leggermente a disegnare con questa agugiella quella figura che vuoi fare : e fa'che il primo disegno si dimostri poco, perchè non mai non si può torre giù; e per tanto fa' leggermente tanto che fermi il tuo disegno; poi va'layorando, si come penneggiassi; perchè il detto layoro non si può fare se non di punta; e vuoi vedere se ti conviene avere leggiera mano, e che non sia affaticata? che la più forte ombra che possi fare, si è andare con la unta della detta agugella per infino al vetro, e più oltre, la mezzana ombra, si è a non in tutto passare l'oro che è così sottile; e non si vuole lavorare per fretta, anco con gran diletto e piacere. E dotti questo consiglio: che il di che vuoi lavorare nella detta opera, tiene il di dinanzi la mano a collo o vuoi in seno, per averla bene scarica e temperata da sangue e da faica.

Avendo il tuo disegno fornito, e vuoi grattare via certi campi che comunemente si vogliono mettere d'azzurro oltramarino ad olio, togli uno stile di piombo e va 'fregando sopra il detto oro, che tel leva pulitamente via; e va' nettamente dirieto ai contorni della figura. Quando così hai fatto, togli di più colori macinati ad olio, si come azzurro oltramarino, negro, verderame, e lacca: e se vuoi aleuno vestire o riverseio che risprenda in verde, metti verde; se vuoi in lacca, metti in lacca; se vuoi in negro, metti in negro. Ma sopra tutto il negro avanza; chè ti scolpisce le figure meglio che nessuno altro colore: le tue figurette con cosa piana sbattile e priemile nel gesso, chè il lavoro venga ben piano. E per questo modol avora il tuo lavorio.

A questa opra medesima, e molto fine, buccioli di penne tagliati molto minuti si come panico e tinti si come detto ho. Ancora puoi lavorare del detto mussico in questo modo. Togli le tue guscia d' uovo ben peste pur bianche, e in sulla figura disegnata campeggia, riempi e lavora si come fussi coloriti: e poi quando hai campegiata la tua figura coi colori propii da cassetta, e temperati con un' poca di chiara d' uovo, va' colorendo la figura di parte in parte, sì come facessi in su lo 'ngessato propio, pur d' acquerelle di colori; e poi quando è secco, vernica si come vernici l'altre cose in tavola. Per campeggiare le dette figure si come fai in muro, a te conviene pigliare questo partito, di toglier fogliette dorate, o arientate, o oro grosso battuto o

ariento grosso battuto: taglialo minutissimo, e colle dette mollette va' campeggiando a modo che campeggi i tuoi gusci pesti, dove il campo richiede oro. Ancora, campeggiare di gusci bianchi il campo, bagnare di chiara d'uovo battuta, di quella che metti il tuo oro in sul vetro; bagna della medesima; metti il tuo oro come trae il campo; lascia asciugare, e brunisci con bambagia. E questo basti alla detta opera musaica, o vuoi greca.

#### CAPITOLO CLXXIII.

Il modo di lavorare colla forma dipinti in panno.

Perchè all' arte del pennello ancora s' appartiene di certi lavorii dipinti in panno lino che son buoni da guarnelli di putti o ver fanciulli, e per certi leggii da chiese, el modo del lavorarli si è questo.

Abbi un telaio fatto si come fusse una finestra impannata, lungo dua braccia, largo un braccio, confitto in su regoli pannolino o vuoi canovaccio. Quando vuoi dipignere il tuo pannolino una quantità di sei o di venti braccia, avvolgilo tutto, e metti la testa del detto panno in sul detto telaio; e abbi una tavola di noce o di pero, pur che sia di legname ben forte, e sia di spazio come sarebbe una prieta cotta o vero mattone : la quale tavoletta sia disegnata e cavata una grossa corda; nella quale vuole essere disegnato d'ogni ragione drappo di seta che vuoi, o di foglie o d'animali; e fa' che sia in forma distagliata e disegnata, che le facce tra tutte e quattro vengano a riscontrarsi insieme e fare opera compiuta e legata : e vuole avere manico da poterla levare, e porre in su l'altra faccia che non è intagliata. Quando vuoi lavorare, togli un guanto in mano sinistra, e

prima macina del negro di sermenti di vite, macinati sottilissimamente con acqua. Poi , asciutto perfettamente o con sole o con fuoco, puoi da capo macinarlo a secco, e mescolarlo con vernice liquida, tanto che sia bastevole; e con una mestoletta togli di questo negro, e spianatene su per la palma della mano, cioè sopra il guanto; e così ne va' imbrattando l'asse dove è intagliata, bellamente, che l'intaglio non si riempiesse. Comincia, e mettila ordinata e gualiva, e sopra la detta tela distesa in sul telaro, e di sotto dal telaro: togli in mano destra una scudella o scudellino di legno, e col dosso frega fortemente per quello spazio quanto l'asse intagliata tiene; e quando hai tanto fregato, che credi bene che'l colore sia bene incarnato colla tela o ver panno lino, leva la tua forma su, rimettivi colore da capo, e per grande ordine rimetti al detto modo tanto che compiutamente fornisca tutta la pezza. Questo lavorio richiede essere ordinato d'alcuno altro colore campeggiato in certi luoghi, perchè paia di più vista: oude ti conviene avere colori senza corpo, ciò è giallo, rosso, e verde. Il giallo: togli del zafferano e scaldane bene al fuoco e stemperalo con lisciva ben forte. Abbi poi un pennello di setole morbide e mozzetto. Distendi il panno dipinto in su uno desco o tavola, e va' compartendo di questo giallo, o animali o figure, o fogliami, come a te parrà. Appresso togli del verzino, rasato con vetro; mettilo in molle in lisciva; fallo bollire con un poco di allume di roccia; fallo bollire un poco, tanto che venga che abbi il suo colore perfetto vermiglio. Levalo dal fuoco, che non si guasti; poi col detto pennello compartisci, sì come hai fatto il giallo. Poi togli del verderame, macinato con aceto e con un poco di zafferano temperato con una poca di colla non forte. Compartisci col detto pennello si come hai fatto il giallo, e gli altri colori, e fa' che sieno

compartiti che si veggia d'ogni animale, gialli, rossi, verdi e bianchi.

Ancora, a lavorare il detto lavoro è buono abbruciare olio di semenza di lino, si come addietro t' ho mostrato, e di quel nero, che è sottilissimo, tempera con vernice liquida : ed è perfettissimo e sottile negro : ma è di più costo. E'l predetto lavoro è buono a lavorare in su tela verde, rossa, negra, e gialla, e azurra o vuoi biava. Se è verde, puoi lavorarla di minio o vuoi cinabro macinato sottilissimo con acqua. Seccalo bene e spolverezzalo e temperalo con vernice liquida. Metti questo colore in sul guanto, sì come fai del negro, e per quello medesimo modo lavora. Se è tela rossa, togli dell'indaco con biacca macinato sottilmente con acqua : asciugalo e seccalo al sole : poi lo spolverezza : temperalo con vernice liquida a modo usato, e per quello modo lavora che fai di negro. Se la tela è negra, la puoi lavorare d' un biavo ben chiaro, cioè biacca assai e poco indaco. mescolato, macinato e temperato, secondo usanza che detto t'ho degli altri colori. Se la tela è biava, togli della biacca macinata e riseccata e temperata secondo il modo delli altri colori. E generalmente secondo che truovi i campi, secondo tu puoi trovare altri colori svariati da quelli, e più chiari e più scuri, secondo che a te parrà che per tua fantasia possa comprendere ; chè l' una cosa t' insegnerà l' altra, si per pratica e sì per sapere d' intelletto. La ragione è, che ciascuna arte di sua natura è abile e piacevole: chi ne piglia, se n' ha, e simile per lo contrario avviene.

# CAPITOLO CLXXIV.

A mettere d'oro brunito una figura di pietra.

Egli accade che s' intenda l' uomo d' un' arte saper lavorare compiutamente d'ogni cosa, e specialmente di cose che abbino a importare onore: e per tanto non che s'usi, ma perchè io n'ho gustato, però tel mosterrò. E'ti verrà per le mani una figura di pietra o grande o piccola: tu la vorrai mettere d'oro brunito: pertanto piglierai questo modo, cioè spazza e forbi bene la tua figura; poi piglia della colla comune, cioè di quella tempera che ingessi l'ancone, e falla bene bogliente; e quando è così bollente, danne sopra questa figura una volta o due, e lasciala ben seccare. Appresso di questo, abbi carboni di guercia o vero di rovere, e pestali, e abbi un tamigio, e tamigiane fuori la polvere del detto carbone. Poi togli uno crivello minato da uscirne el gran come è 1 miglio, e crivella questo carbone e metti dispersè questa cotal crivellatura, e fanne per questo modo, tanto che a te basti. Fatto questo, abbi olio di semenza di lino cotto e fatto alla perfezione di fare mordente, e mescolavi della vernice liquida per terzo. Fa' ben bollire insieme ogni cosa. Quando è ben caldo, abbi un vasello, mettivi drento la crivellatura del carbone: appresso di questo, mettivi questo tal mordente: mescola bene insieme, e con pennello o di setole o di vaio grossetto, gualivamente ne da' in ogni luoco e per tutta la figura o vero altro lavoro. Quando hai così fatto, mettila in luogo che asciughi bene, o vento o sole, come a te piace. Essendo la tua figura ben secca, togli un'poca della colla predetta: mettivi dentro, se fusse di quantità

d'un bicchieri, 1 mettivi un rossume d'uovo: mescola bene insieme, e ben caldo: abbi un poco di spugna; intignila in questa tempera, e non troppo pregna la spugna, va'stru-. picciando e fregandola in qualunque luogo hai dato del mordente, col carbone, Dimostrandoti il perchè tu dái questo tale mordente, la ragione è questa : perchè la pietra tiene sempre umido, e come il gesso temperato con colla el sentisse, subito marcisce e spiccasi e guastasi : onde questo tale olio e vernice è arme e mezzo di concordare il gesso con la pietra, e per questa cagione tel dimostro. El carbone sempre tiene asciutto per l'umidità della pietra. Onde volendo seguitare il tuo layoro, abbi gesso grosso e colla distemperata con quel modo che ingessi un piano di tavola o d'ancona, salvo secondo la quantità, voglio vi metta uno, o due, o tre rossumi d' uovo, e poi a stecca da' sopra il detto lavoro : e se mescoli insieme con queste cose un poco di polvere di mattoni pesti, tanto serà migliore : e di questo tale gesso ne dà a stecca due o tre volte, e lascialo seccare bene. Secco che è perfettamente, radilo e nettalo, si come fai in tavola o in ancona. Poi abbi gesso sottile o vuoi da oro, e con la medesima colla tempera e macina questo tal gesso, sì come fai o ingessi in tavola; salvo ch' è di bisogno che tu vi metta alcuna cosa di rossume d'uovo, non tanto quanto metti nel gesso grosso: e incomincia a darne la prima volta su per lo detto lavoro, stropicciando bene colla mano perfettissimamente. Da questa volta in su da'del gesso a pennello quattro o sei volte, sì come ingessi in tavola, con quello proprio modo e con quella diligenzia. Fatto questo, e secco bene, radilo gentilmente: poi il metti di bolo temperato, a quel modo si come fai in tavola, e pur quella via e modo tieni a

<sup>4</sup> Quel che segue fino al cap. 78 manca nel Laurenziano e si ha solamente nel Riccardiano.

mettere d'oro e brunire con pietra o con dentello. Ed è questa così real parte di questa arte, come al mondo possa essere. E se pur ti venisse caso che pur alcuno lavorio messo del detto oro avesse a stare in pericolo d'acqua, tu il puoi vernicare; ma non è si bello, ma bene più forte.

### CAPITOLO CLXXV.

In che modo si può rimediare all' umidità del muro, dove si dee dipingere.

Accade al proposito della detta arte, dover alcuna volta ad alcuni lavorii che si fanno in muri umidi, porvi rimedio : ond' è di bisogno provedersi con sentimento e con buona pratica. Sappi che quella operazione fa l'umido in el muro, che fa l'olio in tavola; e come l'umido corrompe la calcina, così l'olio corrompe il gesso e sue tempere: onde è da sapere di che maniera questo umido può venire a fare grande nocimento. Come indietro t'ho detto. che la più nobile e forte tempera che far si possa in muro si è lavorare in fresco, cioè nella calcina fresca; e . sappi che se dinanzi entro la faccia del muro giammai piovesse quanta acqua si potesse, non può nuocere giammai niente; ma quella che piove dirieto al muro dell'altra faccia, quello è quello il quale forte dannifica, o veramente alcuna gocciola che piovesse sopra il muro a scoperto : onde a questo è da ponere rimedio : cioè : prima si dee guardare in che luogo lavori, e come il muro è saldo e come coperto, e farlo coprire con ogni perfezione. E se è in luogo dove altr' acqua per condotto vada che onestamente non si possa divietare, tiene questo modo, cioè: sia di che pietra condizione il muro, abbi olio di linseme cotto a modo di mordente, e stempera con matton pesto insieme e intridi: ma prima di questo olio o ver mordente ben bogliente ne da'o con pennello o con pezas sopra il detto muro. Appresso di questo, togli di questo intriso di matton pesto e danne sopra il detto muro, in modo che venga bene rasposo: lassalo seccare per alcun mese, tanto che sia ben secco: poi con cazzuola abbi calcina ben fresca di galla; tanto calcina, quanto sabbione; e mescolavi dentro polvere stacciata di matton pesto, e smalta perfettamente una o due volte, lassando lo smalto bene a riposo e articciato. Poi quando vuoi dipignere e lavorarci su, smalta il tuo intonaco sottile, si come addietro il modo di lavorare in muro t'ho mostrato.

### CAPITOLO CLXXVI.

Di due altri modi buoni a questo medesimo effetto.

A questo medesimo: prima togli di questa pece da navi e bene bogliente ne da' e imbratta bene il muro. Quando hai fatto questo, togli della medesima pegola o vero pece e togli mattone ben secco e nuovo, pesto: d'ogni maniera pesta e incorporane alquanto colla predta pegola: danne per tutto il muro, cioè quanto ince l' umidezza, e più. Ed è molto perfetto smalto. E arriccia colla calcina, si come di sopra t'ho mostrato e detto. Ancora a questo medesimo: avere quantità di vernice liquida bene bogliente, e darne di prima su per la faccia del muro umido, e per lo simile dare del matton pesto mescolato con la predetta vernice, è perfettissimo e buono rimedio.

# CAPITOLO : CLXXVII.

Del lavorare camere o logge a verdeterra in secco.

Alcuna volta si lavora in camera o sotto logge o poggiuoli: chè tutte le volte non si lavora in fresco: però ch' el trovi per altro tempo smaltato e vuoi lavorare in verde: pertanto togli verdeterra e ben macinata e temperata con colla da ingessare, non troppo forte, e danne con pennello di setole grosso per tutto il campo due o tre volte: quando hai fatto questo e che sia asciutto, disegna con carbone, a modo che fai in tavola, e ferma le tue storie con inchiostro, o vuoi con colore nero, cioè con carbone di viti trito bene e temperato con uovo o vuoi pure rossume d'uovo e l'albume insieme; e spazzato di carbone, togli una scudella o catinella grande d'acqua o vuoi metadella a modo di Toscana. Appresso di questo, vi metti quanto sarebbe un cuslieri di mele e dibatte bene ogni cosa insieme. Fatto questo, togli una spugna e attuffala in questa acqua; premila un poco, e va'con essa su per lo campo messo di verde: poi con acquerella di nero da' le tue ombre ben dilicate e morbide e sfumanti. Poi abbi biacca macinata e temperata colla detta tempera d' uovo detto di sopra, e biancheggia le tue figure, come si richiede di ragion d'arte. Sopra le dette figure tu puoi dare alcuno coloruzzo svariato dal verde, come d'ocria, cinabrese e d'orpimento; e adornare alcuno fregetto ed eziandio mettere i campi d'azzurro. E nota che questo tale lavoro tu puoi anche in verde lavorare in tavola, e ancora in muro in fresco, smaltando e campeggiando col detto verdeterra, o vero che si vuole biancheggiare con bianco sangiovanni,

#### CAPITOLO CLXXVIII. 1

Come si può invernicare una tavola lavorata di verdeterra.

Troverai alcuni che il lavorio che ti faranno fare in tavole in verde, vorranno che lo vernichi. Dicoti che non è usanza, e non il richiede il verdeterra; ma tuttavia contentar si vogliono. Or tieni questo modo, cioè: abbi raditura di carta pecorina: bollia bene con acqua chiara, tanto che vegna a una comunal tempera, cioe colla: e di questa colla con pennello di vaio grosso gentilmente e leggiermente da due o tre volte sopra le tue figure o storie, generalmente per tutto dove hai a invernicare. Quando hai data la detta colla ben chiara e netta, e ben colata due volte, lascialo il tuo lavoro seccare bene per ispazio di tre o di quattro di. Poi va' sicuramente con la tua vernice invernicando per tutto, che troverrai che il verdeterra vorrà così la vernice, come vuole \* gli altri colori.

### CAPITOLO CLXXIX.

Come, avendo dipinto il viso umano, si lavi e netti dal colore.

Usando l'arte, per alcune volte l'addiverrà avere a tignere o dipignere in carne, massimamente colorire un viso d'uomo o di femmina. I tuoi colori puoi fare temperati con uovo; o vuoi, per caleffare, ad oglio o con vernice liquida, la quale è più forte tempera che sia. Ma vorrai tu lavarla poi la faccia di questo colore,

Older Cognone

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Qui riattacca il testo della edizione romana.
<sup>2</sup> Cioè: vogliono.

o ver tempere? togli rossumi d'uovo, a poco a poco gli frega alla faccia, e con la mano va' istropicciando. Poi togli acqua calda bollita con romola, o ver crusca, e lavagli la faccia: e poi ripiglia un rossume d'uovo e di nuovo gli stropiccia la faccia. Avendo poi per lo detto nodo dell'acqua calda, rilavagli la faccia. Tante fiate fa' così, che la faccia rimarrà di suo colore di prima; non contando di più di questa materia.

### CAPITOLO CLXXX.

Perchè le donne debbansi astenere dall' usare acque medicate per la pelle.

Egli accaderebbe in servigio delle giovani donne, spezialmente di quelle di Toscana, di dimostrare alcuno colore del quale hanno vaghezza, e usano di farsi belle e di alcune acque. Ma perchè le Padovane i non l'usano, e per non dar loro cagione di riprendermi, o similmente è ni dispiacere di Dio e di Nostra Donna; pertanto mi tacerò. Ma ben ti dico, che per volere conservare la faccia tua gran tempo di suo colore, usa lavarti con acqua di fontana, di pozzo, o di fiume: avvisandoti che se usi altra manual fattura, il volto viene in corto tempo vizzo, e i denti negri, e finalmente le donne invecchiano innanzi il corso del tempo, e pervegno ne più sozze vecchie che possa essere. E questo basti a dire di questa ragione.

### CAPITOLO CLXXXI.

Come sia cosa utile l'improntare di naturale.

Oggimai a me pare avere assai detto sopra tutti i modi del colorire. Ora ti voglio toccare d'un'altra, la

4 Così il codice Riccardiano. Il Laurenziano e la stampa romana banno parane. Forse nel dialetto di Padova così si dicono le abitatrici di quella città. quale è molto utile (e al disegno fatti grande onore) in ritrarre e simigliare cose di naturale; la quale si chiama improntare.

# CAPITOLO CLXXXII.

In che modo s' impronta di naturale la faccia d' uomo o di femmina.

Vuo'tu avere una faccia d'un uomo, o di femmina, e di qual condizione si sia? Tienne questo modo. Abbi il giovane, o donna, o vecchio: benchè la barba o capellatura male si può fare, ma fa' che sia rasa la barba. Togli olio rosato e odorifero; con pennello di vaio grossetto ungeli la faccia: mettili in capo o berretta o cappuccio; e abbi una benda larga una spanna, e lunga come sarebbe dall' un omero all' altro, circondando la sommità del capo sopra la berretta: e cuci l'orlo intorno alla berretta dall' uno orecchio all' altro. Metti in ciascuno orecchio, cioè nel buso, un' poca di bambagia: e, tirato l'orlo della detta benda o ver pezza, cucila al principio del collarino; e da' una mezza volta a mezza la spalla, e torna a' bottoni dinanzi. E per questo modo fa' e cuci ancora dall' altra spalla; e per quel modo vieni a ritrovare la testa della benda. Fatto questo, rovescia l'uomo o la donna in su un tappeto, in su desco, o ver tavola. Abbi un cerchio di ferro largo un dito o due, con alcun dente di sopra in forma d'una sega. E questo cerchio circondi la faccia dell' uomo, e sia più lungo che la faccia due o tre dita. Fallo tenere ad un tuo compagno sospeso dalla faccia, che non tocchi l'aspettante. Abbi questa benda, e tirala intorno intorno; posando l'orlo, che non è cucito, a' denti di questo cerchio; e allora

Il Riccardiano ha, bucignone.

fermandolo in mezzo tra la carne e I cerchio, acció che il cerchio rimanga di fuori dalla benda, tanto che dalla benda al viso intorno intorno abbia di spazio due dita, o poco meno, si come vuoi che la impronta della pasta vegna grossa. Dirotti, che quivi l'hai a buttare.

### CAPITOLO CLXXXIII.

Per qual modo si procura il respirare alla persona , della quale s' impronta la faccia.

El t'è di bisogno far lavorare a un orafo due cannelle d'ottone o ver d'ariento, le quali sieno tonde di sopra, e più aperte che di sotto, sì come sta la tromba; e sieno di lunghezza squasi una spanna per ciascuna, e grosse un dito, lavorate le più leggieri che puoi. Dall'altro capo di sotto vogliono essere frabicate in quella forma, sì come stanno i busi del naso; e tanto minori, ch'entrino a pelo a pelo ne' detti busi, senza che il detto naso si abbi a aprire di niente. E fa'che sieno spesso forate dal mezzo.in su con busetti piccoli, e legate insieme; ma da piè, dov'entrano nel naso, artificialmente siano tanto dispartite l'una dall'altra, quant'è quello spazio della carne, ch'è dall'uno buso del naso all'altro.

### CAPITOLO CLXXXIV.

Come si getta di gesso sul vivo la impronta, e come si leva e si conserva e si butta di metallo.

Fatto questo, l'uomo o la donna fa' che stia rivescio : e mettasi queste cannelle in ne' busi del naso, e lui medesimo se le tegna con mano. Abbi apparecchiato

gesso bolognese, e vuoi volterrano, fatto e cotto, fresco e ben tamigiato. Abbi appresso di te acqua tiepida in un catino, e prestamente vi metti in su quest'acqua di questo gesso. Fa' presto, chè rappiglia tosto; e fallo corsivo nè troppo nè poco. Abbi un bicchiere. Piglia di questa confezione e mettine e empine intorno al viso. Quando hai pieno gualivamente, riserba gli occhi a coprire dirieto a tutto il viso. Fagli tenere la bocca e gli occhi serrati; non isforzatamente, chè non bisogna; ma sì come dormissi: e quando è pieno il tuo vacuo di sopra al naso un dito, lascialo riposare un poco, tanto sia appreso. E tieni a mente che se questo cotale che impronti fosse di gran fatto sì come signori, re, papa, imperadori, intridi questo gesso pur con acqua rosa e tiepida: e ad altre persone, d'ogni acqua di fontana o di pozzo o di fiume, tiepida, basta. Asciutto e risecco la tua confezione, togli gentilmente, con temperatoio o coltellino o forbici, e sdruci intorno intorno la benda che hai cucita: tiragli fuori le cannelle dal naso, bellamente: fallo levare a sedere, o in piè, e tenendosi tralle mani la confezione, che ha al viso, adattandosi col viso gentilmente a trarlo fuori di questa maschera o ver forma. Ripolla, e conservala diligentemente. Fatta tale opera, abbi una fascia da putti, e circonda intorno intorno questa tale forma, in modo che la fascia duo dita avanzi l'orlo della forma. Abbi un pennello di vaio grosso; e, con quell'olio tu vuoi, ugni il vacuo della forma con gran diligenza, acciò che non ti venisse per disavventura guasto niente. E per lo sopraddetto modo intridi del sopraddetto gesso. E se volessi mescolare dentro polvere di mattone pesto, ne sarà di meglio assai. E col bicchiere o con iscodella piglia di questo gesso, e metti sopra della detta forma; e tiella sopra una panca, acciò che quando metti su la confezione, che con l'altra mano tu isbatti sopra la

panca gentilmente, acció che 'l gesso ugualmente abbi cagione di rientrare in ogni luogo, si come fae la cera nel suggello, e che non faccia nè vesciche nè gallozze. Fatta e ripiena la detta forma, lasciala riposare mezzo dì, o il più, un dì. Abbi un martellino, e con bel modo va' tastando e rompendo la scorza di fuori, cioè quella della prima forma, con sl fatto modo che non si rompa nè naso nè cosa alcuna. E sì, per trovare la detta forma più fiebole a rompere, innanzi che l'empia, abbi un pezzo di sega, e segala in più luoghi dal lato di fuori; non che passasse dentro, chè sarebbe troppo male. Interverratti che quando sarà piena, in piccola botta di martellino la spezzerai destramente. Per questo modo arai la effigia, o ver la filosomia, o vero impronta di ciascun gran signore. E sappi che poi di questa tal forma, poichè hai la prima, tu puoi fare buttare la detta impronta di rame, di metallo, di bronzo, d'oro, d'ariento, di piombo, e generalmente di qual metallo tu vuoi. Abbi pure maestri sofficienti, che del fondere e del buttare s' intendano.

## CAPITOLO CLXXXV.

Ti dimostra come si può improntare un ignudo intero d'uomo o di donna, o un animale, e gettarlo di metallo.

Sappi che nel sopraddetto modo, volendo seguitare in pione stile magistero, t'avviso, che puoi l'uomo interamente buttarlo e improntarlo, si come anticamente si trova di molte buone figure ignude. Onde di mestiero t'è, a volere un uomo tutto ignudo o donna, prima farlo stare in piè in su'l fondo di una cassetta, la quale farai lavorare di altezza dell'uomo per infino al mento;

e fa' che la detta cassa si commetta o vero si scommetta in tutto per lo mezzo dall' un de' lati, e dall' altro per lunghezza. Ordina che una piastra di rame ben sottile sia dal mezzo della spalla, cominciando all' orecchie, per insino in su'l fondo della cassa: e vada circondando leggiermente sanza lesione su per la carne dello ignudo, non accostandosi alla carne una corda. E sia chiavata la detta piastra in su l'orlo, dove si commette la detta cassa. E per questo modo chiava quattro pezzi di piastra, che vegnino a conchiudersi insieme, siccome faranno gli orli della cassa. Poi ugni lo 'gnudo: mettilo ritto nella detta cassa: intridi del gesso abbondantemente, con acqua ben tiepida; e sia con compagnia, che se empi il dinanzi dell' uomo, che il compagno empia dirieto, acciò che a un medesimo tempo la cassa vegna piena per infino coperta la gola, Però che'l viso, siccome t'ho mostro, puoi fare di per sè. Lascia posare il detto gesso tanto, che sia bene rassodato. Poi apri e scommetti la cassa, e metti alcuni ingegni e scarpelli tra gli orli della cassa e le piastre di rame o di ferro che abbi fatto: e aprila, sì come faresti una noce, tenendo dall' un lato e dall'altro i detti pezzi della cassa e della impronta che hai fatta. E moderatamente ne trai fuori lo 'gnudo: lavalo diligentemente con-acqua chiara : chè sarà diventata la carne sua colorita come rosa. E a quel modo ancora, quando impronti la faccia, la predetta forma o vero impronta tu la puoi buttare di ciò che metallo tu vuoi; ma io ti consiglio di cera. La ragione: fa' pure ragione che rompa la pasta senza lesione della figura, perchè tu puoi levare, aggiugnere, e rimendare dove la figura mancasse. Appresso di questo puoi aggiugnervi la testa; e buttare ogni cosa insieme, e tutta la persona; e per lo simile di membro in membro spezzatamente puoi improntare; cioè un braccio, una mano, un piè, una gamba, un uccello, una bestia, e d'ogni condizione animale, pesci, e altri animali simili. Ma vogliono essere morti, perchè non avriano il senno naturale, nè la fermezza di star fermi e saldi.

## CAPITOLO CLXXXVI.

Come si può improntare la propria persona, e poi gettarla di metallo.

A questo medesimo ancora ti puoi improntare la persona in questo modo. Fa' fare una quantità o vuoi di pasta, o vuoi di cera: ben rimenata e netta, intrisa sì come fusse unguento, ben morbida; e sia distesa in su una tavola ben larga, sì come è una tavola da mangiare. Falla mettere in terra. Favvi distendere su guesta pasta o ver cera, di altezza di mezzo braccio. Gittavi su, in quello atto che vuoi, o il dinanzi o il dirietro, o per lato. E se la detta pasta o ver cera ti riceve bene, fattene trarre fuora nettamente, tirandoti fuori per lo diritto, che non sia menato nè qua nè là. Lascia poi seccare la detta impronta. Quando è secca, falla gittare di piombo. E per lo simile modo fa' l'altra parte della persona, cioè il contradio di quella che hai fatto. Poi raggiugni insieme; gittala di piombo tutta intera, o vuoi di altri metalli.

## CAPITOLO CLXXXVII.

Dell' improntare figurette di piombo, e come si moltiplicano le impronte col gesso.

Se volessi improntare figurette di piombo o d'altri metalli, ugni le tue figure, e improntale in cera, e gittale di quel che vuoi: o vero che in tavola ti bisogna alcun rilievo, come teste di uomini e di lioni o di altri animali, o figurette piccole. Lascia seccare la 'mpronta che hai fatto di cera: poi l'ungi bene con olio da mangiare, o vuoi da bruciare. Abbi il gesso sottile o grosso, macinato con colla un poco forte: butta di questo gesso caldo sopra la detta impronta: lascialo freddare. Freddo che è, con la punta del coltellino dispartisci un poco di questo gesso dalla impronta. Poi in su questo spartito soffia bene forte. Ricevi in su la mano la tua figuretta di gesso: e sarà fatta. E per questo modo ne puoi fare assai: e serbatele. E sappi, ch'è migliore farne di verno, che di state.

# CAPITOLO CLXXXVIII.

Come s' impronta una moneta in cera o in pasta.

Se vuoi improntare santelene, ne puoi improntare in cera o in pasta. Falle seccare, e poi distruggi del zolfo: fallo buttare nelle dette impronte, e sara fatto. E se le volessi fare pure di pasta, mescolavi minio macinato, cioè la polvere asciutta mescola con la detta pasta. E falla sodetta a tuo modo, sì come ti pare.

## CAPITOLO CLXXXIX.

Come s' impronta un suggello o moneta con pasta di cenere.

Se volessi improntare suggello o un ducato o altra moneta ben perfettamente, tieni questo modo; e tiello caro, ch'è cosa molto perfetta. Abbi una catinella mezza di acqua chiara, o piena, come tu vuoi. Abbi della cenere, mezza scodella. Buttala in questa catinella, e rimenala con la mano. Istà poco; innanzi che l'acqua rischiari in tutto, vuota di quest'acqua torbidetta in altra catinella; e fa' così più volte, tanto t'avvisi abbi tanta cenere, quanto ti fa bisogno. Poi lascia riposare, tanto che l'acqua sia chiara, e che la cenere sia ritornata bene a fondo. Tranne la detta acqua, e asciuga la detta cenere al sole, o come tu vuoi. Poi la intridi con sale distrutto in acqua, e fanne siccome se fusse una pasta. Poi sopra la detta pasta impronta suggelli, santelene, figurette, monete, e universalmente ciò che desideri d'improntare. Fatto questo, lascia asciugare la detta pasta moderatamente, sanza fuoco o sole. Poi sopra la detta pasta buttavi piombo, argento, o di ciò metallo che vuoi; chè la detta pasta è sofficiente a ritenere ogni gran pondo

Pregando l'altissimo Iddio, Nostra Donna, santo Giovanni, santo Luca evangelista e dipintore, santo Eustachio, santo Francesco, e santo Antonio da Padova, ci donino grazia e fortezza di sostenere e comportare in pace i pondi e fatiche di questo mondo; e appresso di chi vedrà il detto libro, gli donino grazia di bene studiare, e ben ritenerlo, acciò che col lor sudore possano in pace vivere e loro famiglia mantenere in questo mondo per grazia, e finalmente nell'altro per gloria,

per infinita secula seculorum. Amen.

Finito libro referamus gratias Xpo 1437.

A di 31 di luglio ex stincarum ec. 1

<sup>4</sup> Nel codice Riccardiano invece di Finito libro ec., si legge: Laus Deo et beate Marie semper Virgini.

> Concorda il tuo voler con quel di Dio, E verratti compiuto ogni disio: So povertà ti stringe o doglia senti, Va' in su la croce a Cristo per unguenti.

> > - acoxess



## TAVOLA

### DELLE VOCI ATTENENTI ALL' ARTE,

(I numeri arabici segnano i capitoli del Libro.)

- Acconciare. Poi le l'acconeis (il pennello) in an la meno, o in sul dosso del dito grosso, racconciando e premendo il detto pennello. 31.
- Acquarella e Acquerella. « Colore Istate di poche geocie d'inchistro atemperate nell'acqua. » E questa tela ecquarella vande escre aspasi come acqua poco tinta. 51. — E puoi sombrare le pieghe d'acquerella d'inchiostro; elob acqua quanto un guscio di noce tenessi deutro due goccie d'inchiostro.
- Adornare, « Ornare, Mettere con colore, con ora o con stagoo ornamenti rilevati in una pitture. » Queste dua parti (Il dizergo de l'eclorire) vegituou questo, cieè: asper tritare, o ver macinar... ritagliare, colorire, adornare e inverniera in tatolo o vero in cone e. 4. Lavarece in unre, biognaph abganare, analtare, fregiere, polire, disegnare... temperare, adornare, fourier in istagoo dornare, dornare, polire, disegnare... temperare, adornare, fourier in istagoo dornar in bianco, e. con ora fine. 95. Ne pual (Colle stampe), adornare in maro, in coffini, in prieta, in ciò che vuoi, mettando pai di merdente di sopre lo stagoo. 428.
- \* Agugiare. Aguzzare, Arrotere. Durerà sempre al vento e all' acqua, se ue incollassi ruote da agugiare, o ver da arrotare, o mole da macinare. 406.
- Aguzzare. « Appuntare. » Puo'la (la pietra nera da disegnare) aguzzare con coltellino, che ella è tenera e ben negra. 54.
- Albume d'uoro, o dell'uoro α Chiara d'uoro. E per lo simile puoi fare o sombrare di colori e di permole, secondo ela i ministori adoperato; temperato i eolori con gomma, o veramente con elizara o albume d'uore. 40.

   A macinare il bolo, togli l'albume dell'uoro, e così intero il metti su la pietra proferitica. 152.
- Alitare. Vedi Pezzo dell'oro,
- Allacciato. « I fregi o altri adorasmenti, detti lacci, disegnati o coloriti sul campo della tavola » E gretta qual tu vnoi, o vno' il campo, o vno' P allacciato, e quello che accopri, quello culla rosetta grana poi. 442
- Alleggerire la mano. « Renderla leggiera, abite al disegnare. » Aneor ci è una cegione, che usandola, può alleggerire tento la mano, che andrà poi ariegando e volando, assai più che uou fa la leglia al vento. 29.

- Alliquidore. a Detto delle tinte e dei rolori, lo stesso che Sfumare. « Mettendo cissona incarnazione nel luogo degli spazi del viven son però oppressandoti tanto all'embre del verdarecio, che in tutto la ricapora; ma a darle cen la incarnazione più seura, alliquidandole, e ammorbidandole si come un fammo. 447.
- Allume di ròcca. a Minerale composto di solfato d'allumina ammoniacale. » E poi insieme li cuoci con lisciva, e un poco d'allume di rocca. 62.
- Amatita, Vedi Lavis omatita,
- Amatito. « Due sono la specie dell' ametito, con' detto del son color sangnigno. La prima, he alcanivagilione sesere lo stesse che i cinàrio natarata, è dara; di grana fine, di un lustro di diamante, la quale si trova amalgemate con il inercario, con inicerale del ferro, del ruma, dell'oro ce. L'altra data amatita o matita, è una piatra tenera o rossa o qera, o serva a disegnare. Della prima, perchè dura sassi, a ne ne facevano pietre da bruntre, a Russa è un colore the si chiama amatito. Questo colorc à naturale, ed è prieta fortissima a soda. 42
- Amido. Togli gesso settile e un poce d'amido, e vero un poce di rúcearo, e macina queste cose eon colla di quelle ragione ch' hei temperato il gesso in tavola. 462.
- Ammorbidare. Unire, Commettere insieme i colori, Sfumsre. Vedi Alliquidare.
- Ampolla. Metti queste cose in una empolla di ferro o di rame o di vetro; foudi ogni coss al fuoco; ed è fatto. 459.
- Ancona, « Tavola per lo piu quadrilunga, e terminata in alto o a centina o ad angolo acuto, està detta della parola grese t'onen, poicho ordinariamento vi era dipinta una sola a principalo immangine come di Cristo, o della Madonna, o di un sauto: a Primo vuol essere l'ancona lurata d' un leguame che si chisma arbero o vero porolare, elea sia gentivesta d' un leguame che si chisma arbero o vero porolare, elea sia gentivesta d' un seligeno. 415,
- Ancona (corpo dell'). E prime abbi il corpo dell'áncona, cioè i piani. 443.
- Aneonetta. Per due maniere si lavora in vetro; cioè in nelle finestre, e in pezzi di vetro, i quali si mettono in anconette, o vero in adorusmente d'orliquie. 474.
- Andare delle pieghe. a Ordine, Dispositione delle pieghe. s E con sequerelle d'inchiestre in an usellion, y u'col detto pensolle integraçado l'andare delle pieghe mestre, 31. Pei piglia il terza colore più chiare, a per quello medienim moda che hai riuvavta e empeggiate l'andare della pieghe dello seuro, così fa' del rilitera, 71. É con questo colore, ta con pensolletto ti viao, di punta tra ritterando a perza e perzo le tuo ombre, cocordando l'andare delle pieghe a dell'altre cosa della figura, di petto in perzo di vetro, si come el mester ha talgula cocomesso. 471 etc., si come el mester ha talgula cocomesso. 472 etc., si
- Anellario, e agg. di Dito, cioè il dito anulare. n Testa poi questi lavori col dito anellario della man diritta, cioè col polpestrello. 454.
- Angioletto. Che con sentimento di fantasia e di mano leggiera tu puoi in un eampo d'oro fare fogliami e fare angioletti e altre figure che traspaiano nell'oro. 440.
- Aombrare. a Adombrare, Ombreggiare, cioè dare colori più scuri ad alcune parti della pittare onde meglio rilicrino e tondeggino. a E puoi sombrare le pieghe di acquarella d'inchiostro: cioè acqua quanto un guscio di noce

tenessi dentro due goccie d'inchiestro. 40. — Avendosempre la ricordenza in te del tuo sombrare, cioè in tae parti dividere; l'una parte, ombra; l'altre, tinta del campo abe hai; l'altra biencheggiate, 51. — Quando bai la pratica nella mano d'aombrare, togli un penonello mozzetto, évi.

Appannoto. Sappi che l'oro che si mette in piani, non se ne vorrebbe trarre del decto altro cento pezzi; done se ne trac cento quezi; done se ne trac cento quezi; però che que del piano reole essere oro più appanato. 139. — Togli un pezzo dell'oro, che sia bena fermo oro, cioè appanato, mattilo su la puletta di carta, e gentilianete il metti sope il detto vetro, dove ha baganto, 472.

Appiccare. Vedi Colare.

Arbero, a Albero, Oppio. a Vedi Ancona.

Archimiato. a Fatto per mezzo dell'alchimia, Artificiato. a Bianco è un colore archimiato di piombo, el quale si chiama biacca. 59.

\* Argere, a Acero. a Fa' poi un' asticciuola d'árgere, o di castagno, o di altro legno buono. 64.

Aria. a Maniera, Pratica » E seguitando di di in di, contra natura sarà che a te non venga preso di ano' natura, e di suo'aria. 27.

Aridire, E se vedessi che per lo tuo tignere aridisse o incoissse per la tinta, è segno che la tempera è troppo forte. 46.

Ariegare. Ancor ci è ana cagione, che, usandola, può alleggerire tanto la

Ariegare. Ancor et è nua cagione, che, usandola, paò allegerre tento la mano, che andrà più ariegando a volando assai più che non fa la foglia al vento. 29.

Ariento vivo. • Metallo che si dice sucora Mercurio. a Che se fasse an eampo d'oro mettado, che teoesse di qui a Roma, e quanto mezze grano di panico fusse d'ariento vivo, o toccasse questo campo d'oro, è sufficiente a guestarlo tutto. 459.

Arricciare. e Intonacare di calcina il mnro. a Togli della medesima pegola n vero pece, e togli mattone ben secco e nuovo, pesto: d'ogni maniara pesta e incorporane alquanto colla predetta pegola.... Ed è molto perfette smalto. E arriccia colla celcina. 476,

Arricciato. ad. da Arricciare. a Poi, quando vuoi lavorare, abbi prima a mente di fare questo smalto bene arricciato e na poco rasposo. 67. — E smalta perfettamente due o tre volte, lassando lo smalto bena a riposo e arricciato. 475.

e arricciato. 475.

Arte. • Il complesso delle regole e delle pratiche necessarie all'esercizio della pittura. • Alcuni sono che per porertà e necessità del vivere seguituno, si per guadagno e anche per l'amor dell'arte, 2.

Arte del pennello » La pittura » Perché all'arte del pennello ancora s'appartiene di certi lavori dipinti in panno lino che son buoni da guarnelli di putti o ver fancialli e per certi leggi da chiesa. 475.

Avveilutato. a Simile al velluto. a Metti, o vuoi i campi, a vuoi i lacci in questo azurro temperato con colla. Poi e distesa gnalivamente ne dà sopra i campi, c sopra i lacci: ed è an drappo avveilutato. 443.

Arzica. a È opinione di alcuni che l' Arzica sia lo stesso che il giallo di vetro, detto dai francesi Marzicot e da noi Mazzacotto o Mazzicotto. Giallo, è un colore che si chiama árzica ; il qual colore è archimiato e poce d' usa. Il più che si appartanga di lavorare di questo colore, si è a' ministori, 50. — Se vaoi che sia bello più, mettiri destro nan poce d' àrzica. Sa bello più, mettiri destro nan poce d' àrzica. Sa con-

- Aiso. A Sorta di gesso astato dai ministori per proprare le caret e la mettere d'oro. .
  Poi i convisce d'avere d'a coclore, ciole d'an gesso, il quale si chiame asito, e fassi per queste modo, ciole abbi un poco di gesso sottilo, e un poco di biacca men che per terza perto del gesso : poi tenji un poco di cessi, men cho la biacca, 477. Sor vuoi un'altra maniera d'asiso... tendit, men cho la biacca, 477. Sor vuoi un'altra maniera d'asiso... tendit mentere, 438.
- Asta, Gratta l'azzurro puro colla punta dell'asta del pennello. 85.
- Asticciuola. Fe' poi un' asticcinola d'argiere o di castagno, o di eltro legno buono. 64.
- \* Asunare. a Raccogliere, Rianire. a Poi dividi questi pezzi in forma di zolfanolli, e si come mazzo di zolfanolli, gli asuna insieme. 55. E asuna le pante di più code (di vaio), che da sei o otto punte ai farà un pennello morbido da potere mettere d' oro in tavola. 64.
- Alleggiare. « Dare l' espressione , il sentimento. » E con questo pennello atteggia il viso ebo vnoi fare. 67.
- Azaurro della Magna. « La miglior qualità di questa arzarro viene dalla Sasnonia, cà è un ossida vetroso di cobalto combusto cella potesa, colla silice, e coll'ossido d'arsenico. Quando il cobalto per essere atato bene arresitio, e coll'ossido d'arsenico. Quando il cobalto per essere atato bene arresitio, no colore chimato zaffere, colla quale à preparate l'attro-clore detto azurro o amatio. Azzerro della Magna è un colore naturale el quale ata intorno e circuada la reva dell'ariento. Gol
- Assurro oltramarino e altremarino. « Colore bellissimo e nobilissimo che ai cara da una pietra detta Lapia lazzuli. » Azzurro oltramarino si è un colore nobile, bello, perfettissimo oltre a tutti i colori; del quale non sa ne putrebbe nè dire nè fare quello che non ne sia più. 62.
- Baccadea, a age, d'una qualità d'Indace, cesà dette correttamente da Bagdada de va sipertura in Europa. Altri invece crete da Bacam, città dell'India nal Delta del Ganga. Teliq invece rela di togri di sopra detta: abbi mezza notica di biaca, e la quantità di due fras d'indace baccado. 19. a agg. d'Indace. a Di questa colore (orpinente) mescolando cen indaco baccados, fa color verde da cribe e da verdivar.
- Bacchetta. Ma lassa tanto da un de'lati, che vi possa mettere del sabbione, o con nna bacchetta el priemi tanto che gualivamente sia ben pieno. 469. — Vedi Comporre.
- Bacino. Vedi Catino.
- Bagnare. Lavorare in muro, bisegna bagnare, smaltare, fregiare, pulire, di aeguare. 4. — Quando se' per ismaltare, apazza bene prima il muro, e bagnalo bene; che non pnò essere troppo bagnato. 67.
- Bagnato. E al tondo, con un'assicella di larghezza di nua palma di mano, va' fregando su per lo 'ntonaco ben bagusto. ivi.
- Balluzza, « Piecole palla. » Abbi nna pezza con carbone macinato, legata a modo di balluzza, e ve? spolverizzando su per lo gesso di questa ancona. 420.
- Bambagia. Se la vuoi più lucida (la carta) togli olio di linseme chiaro e bello, e ugoila con bambagia del detto olio, 21. — E se vedi l'oro uon sia in tutto accostato all'acqua, togli un poco di bambagia nueva, e leggieri quanto puoi al monde, calca il detto oro. 454.

#### Base, Vedi Mazzonaria.

Batter til filo. « Seganze lines in maro, tavola o tela, mediante on filo tinto di nere o di respo. il quale, essendo tirto dai due capi, à preso nel mezzo della sua lunghezza evvero da uno de' due capi, e discostato alquanto, a poi lasculos calere, e battere con forza sopra la cue ave si tuul seguare la linea. » Tegli il carbone, e disegna e componi, e cogli bene ogni tuo'misure; plattendo prima situaci filo, pigliando i marci degli sparti. Della comi comi capitale di capitale di marci degli sparti.

### Bazzeo. Vedi Verdaccio.

Bere. a Detto delle materie che a' inzappano di un liquido qualunque. » Vedi Catinella.

Berrettino. Tinta berrettina, o ver bigia, la farai in questo modo. Prima togli un quarro di biacca grossa; quento una fava di ocria chiera, nien che niezza fava di uero. 22.

Biacca. Questa biacca è forte, focosa, ed è a panetti, come mugliuoli, o ver` bicchieri. 59.

Biancheggiare. «Lumeggiare i rilievi. » Abbi poi in on altro vasello ancora color più chiero.... e va'ritrovando e biancheggiaudo la sommità delle piegba, 74.

Bianchetto. a Tiata chiara per lo più di biacca, o di calcina sforata per dare i lumi ai rilitri della pittara. E l'evando poi le acta posi locace di alcunu bianchetti e rilieri. 23. — Ragguarda prima di che spazio ti pare o storia, o figura che vogli ritrarre, e guarda dove ba gli acuri, e mezzi, e bianchetti. 29.

Bianco dell'occhio. Vedi Pennello acuto.

Biancozzo. « Lo stesso che il Bianco sangiovanni. » E quando questi dne colori (cinabrese e bianco sangiovanni) sono bene triati insieme, cioè le due parte cinabrese e il terzo biancozzo, fanne panetti piccolì come mezze noci, e l'asciali seccare. 59.

Biavo, a Biado, Biadetto, Sorta di colore azzurro assai chiaro » Se la tela è negra, la puoi lavorare d'un biavo ben chiaro, cioè biacca assai, e poco indaco. 475. — Sela tala è biava, togli della biacca macinata o riaeccata e temperata secondo il modo degli altri colori. fei.

Bicchiere. Poi abbi un bicchiere comnne, nou troppo grande, e non in tutto pien d'acqua chiara. 431.

Biffo. Sosta di colore; lo stessochal Violetto. Se vuoi faren a bel colore biffo. topli leca fana, azurro oltmaniro, tatto dell'un epanato dell'altro. 73. — Se vuoi fare un biffo per lavrare in fraco, topli indaco aamatisto, e meccola senza tempera. 74. — Ma se volicui fare un bel colore en biffo, topli leca ben fina o azzuro eltramarino ben fine e sottic; e di questo mesculpico con la biacca fe'i ino' colori di grada ia grado. 143.

Bolio e Bolo armenico. Quando bai finito di rilevare la tua aucona, abbi bolio armenico, e to' lo buono. 431.

Bollottolina, a Piccola pallottola. » Vedi Stella.

Borsa, Vedi Partita, Godere.

Bottega. Stare a bottega. Vedi Membro.

BOSSATE. « Lo stesso che Abborzare. « E di questo gesso va' ponendo e bozzando, dacadoli quella forma o d' uomo o d' animale che abbi a fare o d' uccello, assomigliaudolo al più cha puoi. 469.

- Brillare. A te conviene principalmente torre il sesto: voltare le tue corone o ver diademe: granarle, cogliere alcuni fregi, granarle con istampe minute che brillino come panico. 140.
- Brunire. Queste due parti (il disegno e il colorire) vogliono questo cioè: saper tritare, o ver macinare.... rilevare di gesso, mettere di bolo, mettere d'oro, brunire, temperare, campeggiare ec. 4.
  - la carta, o su la carta. Poi metti un foglio di carta bambagina, ben netto, sopra quella (carta) che hai tinta: e con pietra da brunire oro, brunisci con buona forza di mano. 47. Ad alcuni piace molto brunire pur su per la carta tinta, cioè che la pietra da brunire la tocchi e cerchi. ivi.
  - l'oro. Quando comprendi che 'l detto oro sia da brunire, abbi una pietra che si chiama lanis amatita. 455.
  - Bucetto. E quanto men gesso vi lassi, tanto è meglio: che spiani pure i bucetti delle fila (della tela), assai basta una volta dare di gesso. 462.
  - Bucciuolo, « Cannello. » Tali (peli di code di vaio) che vada in un bucciuolo di oca; tali che vada in un bucciuolo di penna di gallina o di colombo. 64.
  - Bulletta, Poi la ferma (la carta di cavretto) con bullette tirate su per una asse, a modo di carta di tamburo. 47.
  - Bultare, a Gettare, Formare. » Di questo tal gesso, o più forte di colla, puoi buttare alcuna testa di leone, o altre stampe stampate in terra o vero in crea. 125. E sappi che poi di questa tal forma, perchè hai la prima, tu puoi fare buttare la detta impronta di rame, di metallo, di bronzo, d'oro, d'ariento, di piombo, e generalmente di quel metallo tu vuoi. 484. Vedi Fondere.
  - Calcina di galla. « Lo stesso che il fiore della caloina, La calcina sfiorita. » Poi con cazzuola abbi calcina ben fresca di galla; tanto calcina, quanto sabbione; e mescolavi dentro polvere stacciata di matton pesto, e smalta per fettamente una o due volte. 475.
  - sfiorata. Togli la calcina sfiorata, ben bianca; mettila spolverata in uno mastello per ispazio di di otto. 58.
  - viva. Rimenala con un' assicella a due mani, con un poca di calcina viva. 412.
  - Caldaia. E se fusse figure o foglie che le potessi far bollire in caldaia con acqua chiara, mai quel legname ti farebbe cattivería di sfeuditure, 415.
  - Caldara. Poi abbi una caldara d'acqua, e falla ben calda, e mettivi questa pignatta di gesso temperato. 417.
  - Caleffare. Tingersi il viso per burlare, o contraffare alcuno. » I tuoi colori puoi fare temperati con novo, o vuoi, per caleffare, ad oglio o con vernice liquida, la quale è più forte tempera che sia. 479.
  - Camera. Questo colore è buono a dipignere palvesi e lancie, e anche si adopera a dipingere camere in secco. 53.
  - Campeggiare. « Colorire il campo della pittura. » Queste due parti (il disegno e il colorire) vogliono questo, cioè: sapere tritare, o ver macinare... mettere d'oro, brunire, temperare, campeggiare, spolverare, grattare ec. 4.

     Poi, se vuoi fare il drappo rosso, campeggia questo cotale oro brunito con cinabro. 444. E ancora ti avviso che, colorendo, vuole essere molte e molte volte campeggiato i colori, assai più che in tavola, perchè la tela

non ha corpo come l'ancoua, è nel vernicare, poi dimostra non beuo, quando è campeggiata male, 462.

- Campo della carta. Poi abbi quella earta che vuoi tignere; e di questa tiuta ue da' distesamente per lo campo della tua carta. 16.
- d'ora, o dell'aro. Ma prima che grani una figure o fogliame, disegua in sul campo dell'oro, quello che tu vuoi fare, cou stile d'argesto, o ver d'ottone. 440. Vedi Porporfia.
- Comusciere, a Granare l'orò eon un ferretto più grosso di quello che serve a granare, . Queste due parti (il disegno e il colorire) vegliono questo, cioò: saper tritare o ver macinare,... temperare, esampeggiare, apolverare, prattare, granare o ver esamusciare, ritagliare; colorire ee. Al

Candi, Sorta di zuechero raffinato, Vedi Asiso.

- Conjunite. Agg. di colore. So vuoi fare un vasiir d'angelo, canginato, in freco, empegniga il vastire di due rajioni incarraisone. 71. Arcado lavorato di qual colore tu vuoi,... e volondole fare canqinato, vol'istrorando
  sopra l'avo di che colore ad doi tu vuoi, pur che avorii dal campo. 115.

   E se fai foglie d'albort, meccale con questo com que di d'avoation de la colore del colore de la colore del la colore de la colore de la colore del la colore
- Connella. Fatto questo l' nomo o la donna fa' che stia rivescio; e mettasi queste caunelle in ne' busi del naso, e lui medesimo se le tegna con mauo. 484.
- Cannella. a Bacciolo di penna. a Poi togli il tuo busciundo di penna corrispondente alla quantità legata de' peli, e fa' che il baccundo isia sperto, o ver tagliata da capo, e metti questi peli legati su per lo dette canuello, o ver bucciundo. 61. — E falla puita e netta (l'asticciola) ritrata in forma di fueo gi quella grossezza che vada a stretto une detto esuuello. ici,

Cannuccio. Vedi Comporre.

Canto. Vedi Smeriglio.

Cantone. V. Quadro.

- Copellatura. Ma iu capellature, in vestimenti.... mai miglior colore trovai di questo eolor d'ocria. 45. — E per lo medesimo medo (profia) le capellature, ma nou ehe pairino vive, ma morte, cou verdacci di più ragioni. 448.
- Coppella. So per ventura l'avrenine, quando disegnassi oritressi in espedle, o colorini a latri tupoli enotreri, che uno potesi avrec la tece dalla men tua, o a tue modo, acquita di dare il riliero alle tuo figure... secundo l'ardine delle finestre shi trovi u'e detti losphi. 9.— Quando sel per le chice, o per cappelle, e incominei a disegnare, ragguarda prima di che spazio di pare o sitorio a figure che vogii ritrarer. 29.

· Caravella. . Capra. . V. Colla di spicchi.

Corbane. Togli prima il rarbone sottile, e temperalo com'è una penna o lo stile. 30. — Togli un di questi carboni, e disegna in su carta a bambagina, o tiota o tavola o áucoua iugessata; e se vedi ebe 'l carbone lavori, sta beue. 35.

Corbone bianco. a Per il gesso da disegnare. » Vedi Telaro.

Cardare. a Orașre di peluzzi rileveti le vesti e altro eon oro o con eolori. a E se volessi-fare aleuno disvariato pesee, cardalo d'aleune spine d'oro. 450. —

- Di questo cesi fatto oro macinato, e ariento, o oro di metà, tu ue puoi aneor cardare vestiri a modo autico, o fare certi adorummenti. 460.
- Cardinalesco, agg. di colore rosso. E fatti (l'amatito) na color cardinalesco, o ver pagonezzo, o ver un color di locca. 42.
- Carta bambagina. Riternando in su ¹l diritto del nestro andare, ancer ai può disguare in carta pecorina o bambagina. 40. Nella carta bambagina può diseguare col predetto piombine, aenza osso, ed eziandio con osso, 12...
- di carretto, Quando tu rar' tignere certa di carretto, o veramente foglio di carta bambagina, togli quanto una mezza noce di verdeterra. 46.
   Quando tu ruoi tignere la certa di carretto, convienti prima bagnarla con acqua di fontana o di pozzo. 47.
- Incide, Anora è nas aerta che si chisma Isodia, la quale ti può essere molto sulle per rituarre un testa o non figura, o sono mezza figura, secondo che l'uomo truova di gran maestri. 23 E per avere bene i conteni o di carta o di tavola, o di muro, ..., metti questa carta locida in su la figura o vero disegio, éri. Questa medesima carta lucida di che abbisma detto, si poli fare di carta lombalina. 26.
- lucida di colla. Se vuoi fare questa carta lucida per un altro modo, togli aua pietra di marmo, o proferitica, ban pulita. Pei abbi colla di pesce e di spicchi che vendono gli speziali. 23.
- pecorina, Ritornando in au 'l diritto del nostro andare, ancor ai può disegnare in carta pecorina e bambagina. 40.
- tinta. E questo ai chiama disegnare în earta tinta, cioè o în earta pecorina, o în carta bambagina. 45. Sieno elleno (le carte) tinte; però che în nan medesima forma si tinge l'una che l'altra, tei. Vero è che ad alcuni piace molto branire pur su per la carta tinta, cioè che la piatra da branire la tocchi e cerchi. 47.
- Carte. Questo color (il sangue di dragone) alcane volte si adopera in carte, cioè in miniare, 44.
- Cartolaio. Togli una carta di cavretto, e dalla a nu cartolaio e falla tauto raachiare che poco si tegua, a che la conservi radarla igualmente. 24.
- Casamento. Se vuoi fare casamenti, pigliali nel tuo disegno della grandezza te che vuoi e batti le fila. 87.
- Cassetta, I quali colori sempre vogliono stare in una cassetta ben coverta, col 
  becco sempre in molle e baguati. 65. Ese non ne traovi (de'tazetlini 
  di stagno) togli degl'invetriati, e mettivi dentro i detti colori macinati: e 
  pongli in una cassetta, che stieno nettamente. 95.
- Cassella, Colori da cassella. E poi quando hai campregiata la taa figura col colori propii da essetta e temperati con un peca di chiara d'aovo, va'coloreado la figura di parte in parte, si come facessi iu sa lo'ngessato prépio. 472.
- Cassettina. E con lo tieni (il colore) aempre in molle, e ben coperto dalla polvere e d'ogni cattiveria, cioè in nna cassettina atta a tenere più vaselli di licori. 56.
- Casso. e Busto. e Appresso di questo parleremo del modo del colorire na nomo merto, cioè il viao, il casso, e dove in ciascuu luogo mostrasse lo igaudo. 448.

- Catinella. Por abbi una pezza bianca di lino, e cola queste cose in una catinella invetriata. 62. A pane a pane mettilo (il gesso) in una catinella d'acqua chiara; lascialo bere quant'acqua e' vuole. 117.
- Catino. Abbi il tuo olio di semenza di lino, e di state mettilo in un catino di bronzo, o di rame o in bacino. 92.
- Caltiveria. Poi il metti (il colore) nel vasellino e mettivi dentro dell'acqua chiara predetta... e così lo tieni sempre in molle e bea coperto dalla polvere, e d'ogni cattiveria. 56. Vedi Caldaia.
- \*Cavelliera. « Capelliera , Capellatura. » Che con altre mescolanze si adopera (Vocria) in incarnazioni, in vestiri, in montagne colorite, e casamenti e cavelliere. 45.
- \* Cavretto, a Capretto. Duando tu vuo' tignere carta di cavretto, o veramente foglio di carta bambagina, togli quanto una mezza noce di verdeterra. 46.
- Cazzuola. « Mestola da Muratori. » Poi bagna il detto smalto col detto pennello.... e colla punta della tua cazzuola ben piana e ben pulita la va' fre gando su per lo intonaco. 67.
- Cefalonia, Vedi Mortina.
- Cenderaccio, Cenerognolo, Cenericcio. Per amor dell'azzurro trialo poco poco, colla man leggiera; però che se troppo il macinassi, verrebbe in colore stinto e cenderaccio. 52.
- Cercare. Vero è che ad alcuni piace molto brunire pur su per la carta tinta, cioè che la pietra da brunire la tocchi e cerchi, perchè l'abbi un poco di lustro. 47.
- Cercare. E poi al detto modo va' cercando col detto pennello pur nella profondità delle dette pieghe, 51.
- Cercare. Togli un raffictto, va' con leggier mano cercando il campo del bolo. 454.
- Chiara. « Tinta di color chiaro. » Alcuna volta puoi disegnare in carta hambagina pur con penna che sia temperata sottile, e poi gentilmente disegna, e vieni conducendo le tue chiare, mezze chiare, e scure a poco a poco. 45.
- Chiara d'uovo. E per lo simile puoi fare e aombrare di colori o di pezzuole secondo che i ministori adoperano: temperati i colori con gomma, o veramente con chiara o albume d'uovo. 40. Abbi la chiara dell'uovo in secdella invetriata, ben netta... e come rompessi lo spinace o ver minuto, così rompi questa chiara. 434.
- Chiareggiare. « Lumeggiare, render chiaro » (lioè nelle pieghe e nelli scuri non granare nieute; ne' mezzi un poco, ne' rilievi assai, perchè il granare, tanto viene a dire, chiareggiare l'oro; perchè per se medesimo è scuro dove è brunito. 440.
- Chiaretto. Poi fa' un verde con giallorino, che sia più chiaretto. 86. Quando hai ridotto le tue incarnazioni, che'l viso stia appresso di bene; fa' una incarnazione più chiaretta. 447.
- Chiarire. Se vuoi, poichè hai collo stile disegnato, chiarire meglio il disegno, ferma con inchiostro ne' luoghi stremi e necessarii. 10.
- Chiaro, Vedi Rosetta.

- Chiarore. Poi tocca i chiarori delle cime (delle foglie) pur di giallorino, e vedrai i rilievi degli alberi e delle verdure. 86.
- Chiovetta. Poi d'interno andera con chiovetti, distenderla (la tela) egualmente d'una perfetta ragione, 462.
- Chiovo. Vedi Procurare.
- Cignerognolo, agg. di colore. a Colorazzo di cenere. a Se vuoi fare cangiante in fresco, tegli biance sangiovanni enegro, e fa' un colore di vaio, chesi chiama eignerognolo. 78. — E qual (casamento) pooi fare di biffo, qual di eignerognolo, qual di verde, quale in colore herrettino, e per lo simile di qual colore tu vuoi. Se
- Cimatura. Si fa lacca di cimatura di drappa, o ver di panno, ed è molto bella all'occhio. 44. — Chiavalo ben distesamente (il cuoio), e riempi tra '1 legno e 'l cuoio, d' nn poco, di cimatura. 434.
- Cimiere e Cimieri, per Cimiero. Quando ti viene il caso di fare alcuno cimieri o elmo da terniero, o da rettori che abbino andare in signoria; prima ti conviene avere enoio biasco, 469. Distendilo e diaegna il tuo cimiere coma lo vuoi fatto; e diaegnane dine e ence insieme l'un con l'altro, éri.
- Cinabrese. Rosso è un colore che si chiama cinabrese chiara... ed è perfettissimo a incarnare... Il qual colore ai fa della più bella sinopia che ai trnovi, e più chiara, ed è missidada a triata con bianco sangiovanni. 59.
- Cinabro. . È questo un colore naturale composto di mercurio e di zolfo a parti disuguali. Ce' ne è anche dell'artificiale e serve nella pittura, pigliando il nome di Vermiglione. a Nasco è un colore besi chiama cinabro, e questo colore ai fa per erchimia, lavorato per lambieco. 40.
- Ciporio. « Taberaecoletto rilevato expicato che serviva di orasmento a di finimento nei lati e nel mezzo della parta apprezio delle tavole antiche.» — Poi eon un pennello di setolo grosso e morbido da' di questa colla su per la taa ancona, e sopra fogliami evori o colonnelli, o ciò che lavoro fusse che abbia a ingesare. (45. » Vedi Mazzonaria.
- Códola, di vaio cotta e cruda. Togli códola di vaio (che di nessun altro son bonca); e queste códole vogliono esser cotte e non crude. 64. Vedi Sgrigiolare.
- Cofano. Volendo lavorare cofani, o vero forzieri se li vnoi far realmente, ingessali e tieni tatti que' modi ehe tieni a lavorare in tavola, di mettere d'oro, di colorire, e di granare, d'adornare e di verniciare. 470.
- Cogliere le misure, i piani. E cogli bene ogni tno' misura, battendo prima aleun filo, pipliando i mezzi degli spazi. Poi batterne alenno, e cogliarne i piani. 67. Vedi Storia.
- Colare. Quando ha bollitu un poco, tanto veggia la colla ben disfutta, colala dne volte. 46. Tastala (la colla) colle palme delle mani, e quando acoti che l'una palma si appicca coll'altra, allora è buona. Colala dua o tre volte. 143.
- Colla. L'è una colla che si fa di pasta cotta, la quale è bnona da cartolari e maestri elle fanno libri. 405.
- di colli. « Di cartapecora. » Egli è una colla che si fa di colli di carte di pecora, e di cavratti, e mozzature delle dette carte. 410.

- Colla forte. Togli poi della tua prima colla forte, e danne col tuo pennello due volte sopra il detto lavoro. 113.
- di pesce. È una solla che si chiama colla di pesce. Questa colla si fa di pin ragioni pesce. Questa, mettendosi cusì il pezzuolo, o vero specchio in becca tanto bisogni, e un poro fregnadola a carte di pecora, o altre carta, attacca iusisme fortissimamente. 108.
- Colla di spicchi. Poi abbi colla di pesce o di spicchi, che vendono gli speziali.

  Mettila in molle con tegna chiara, e in sei spicchi fa' che sia nua scodella d'acqua chiara. 23. Egli e na colla, che si chiama colla di spicchi: la quale si fa di mozzature di musetti di caravella, peducci, nervi, e mole mozzature di pella. 109.
- Collarino E tirato l'orlo della detta banda, o ver pezza, cucila al principio del collarios: e da' una mezza volta a mezza la spalla, e torna a' bottoni dinanzi. 182.
- Colmo. Poi togli una prieta da tenere in mano, pur proferitica, pieua di sotto e colma di sopra in forma di scodella. 36.
- Colore. E per lo simile "puoi fare e aombrare di colori o di pezzuole secondo che i miniatori adoperano. 40.
- artificiato. E si mi de a intendere, che questo colore sia propria prieta, nata in luogo di grandi arsure di montagne; però ti dico sia color artificiato, ma non d'archimia. 46.
- gentile. Per venire a lace dell'arte di grado in grado, vegniamo al triar de' colori, avvisandoti chi sono i colori più gentili, e più grossi, e più achifi. 33.
- grasso. Avvisandoti che ogni color magro è migliore che il grasso, salvo in mettere d'oro, holio, o verdaterra. 57. — Io ne feci la prova di questo biauco, e trovalo grasso, che uon è da incarnazione. 45.
- magro. Avvisandoti che ogni color magro è migliore che il grasso. 37.
   E questo (di sermenti di vite) è colore negro e magro, ivi.
- sottile. È un altro negro che si fa di guscia di mandorle, e di persichi arsi; e questo è perfetto magro e sottile. 57.
- Colorire. Queste dae parts (il disegno e il colorire) veglione questo, cioè 'iaper tritare o ver macinare, i-cullare, impanuare... granare o ver camusciare, colorire, advarare, e inversiorer in tavola o vero in cma ce. 4.

   El quale Aguolo colori molto più vago e fresco, che non fe Taddeo suo
  padra. 67.
- Colorire in fresco. Lavorare in muro, bisogna baguare, amaltare, fregiare, palire, disegnare, colorire in fresco. tarare a fine in secco. 4. Or ritornismo pure al nostro colorire in fresco e in muro. 74.
- in secco. E con la detta spugna, mezza premnta della detta tempera va' ugualmente sopra tutto il lavoro che hai a colorire in secco. 72.
- Colorito. « La cosa colorita. » E per tanto bisogna provvedere d'avere nua vernice ben chiara, e quando vernichi il colorito, vernica nu poco e le dette diademe, o ver campo d'oro. 462.
- Colorito, V. Guscio d' uoro.



- Coloruzzo. Sopra le dette figure tu puoi dare alcuno coloruzzo svariato dal verde, come d'ocria, cinabrese, e orpimento. 477.
- Coltellino. « Piccolo coltello. » E quando questa colla data su, è asciutta, togli una punta di coltellino, e comincia per alcun luogo a spiccare questa tal colla dalla pictra. 25.
- Commettere. « Unire bene i colori, per via di degradazioni e sfumature. »
  Fa' che col tuo pennello non eschi di suo luogo ad ogni condizione d' inearnazione, se non con bella arte commettere gentilmente l'una con l' altra. 67.
- Commettere, Vedi Scommettere.
- Commestizione. « Mescolamento, Miscuglio: » Togli tanto (colore) dell'uno vasello, quanto dell'altro, e fa'una conmestizione insieme ben rimenata con pennello di setole, o vuoi di vaio. 72.
- Compartire i colori. Poi con pennelli di vaio, quando vuoi fare un vestire di tre ragioni,... compartiscili (i colori) e mettili ne' lueghi loro, 95. — Distendi il panno dipento in su un desco o tavola, e va' compartendo di questo giallo a animali o figure, o fogliami. 475.
- Compartito. E fa' che queste figure sieno bene compartite con ogni misura, perche ti fanno cognoscere e provedere delle figure che hai a colorire. 67.
- Comporre. « Disporre ed atteggiare le figure in modo che meglio significhino il fatto che si vuole rappresentare, n Ma vuolsi legare il carbone (da disegnare) a una cannuccia, o ver bacchetta, acciò che stia di lungi dalla figura; chè molto ti giova in nel comporre. 422. Vedi Battere il filo.
- Conca. Poi la metti (la colla) ben colata in certi vasi piani, come conche da gialatina o bacini, 409.
- Condurre. E poi gentilmente disegna, e vieni conducendo le tue chiare, mezze chiare e scure a poco a poco. 45.
- Confezione. Asciutto e risecco la tua confezione, togli gentilmente con temperatoio o coltellino, o forbici, e sdruci intorno intorno la benda che hai cucita. 484.
- Contaminare. E se trovassi che nessuna persona ti bissimasse il verderame, perchè non pervenisse a contaminare l'oro, lasciati dire, che io l' ho provato che l'oro si conserva bene. 452.
- Contorno. Togli lo stile di argento, e va' ricercando su per li contorni, e stremità de' tuoi disegni. 50. — E va' tagliando fuori tutto stagno che avanza fuor del contorno della tua figura. 470.
- Corda. « Sorta di misura. » Poi gentilmente accosta l' oro all'acqua sopra il bolio; ma fa' che l' oro esca fuori della carta una corda, tanto che la paletta della carta non si bagni. 134. — Abbi una tavola di noce o di pero.... e sia di spazio come sarebbe una prieta cotta o vero mattone; la quale tavoletta sia disegnata e cavata una grossa corda. 175. — Ordina che una piastra di rame ben sottile sia dal mezzo della spalla; cominciando all' orecchie, per sino in sul fondo della cassa, e vada circondando leggiermente sanza lesione su per la carae dello ignudo, non accostandosi alla carae una corda. 185.
- Cornice. E da' a' casamenti per tutti questa ragione: che la cornice che fai nella somunità del casamento, vuol pendere da lato verso lo scuro in giù. 87. — E danne di questo gesso sopra le cornici e sopra le foglie, e così ne' piani, di stecca. 415.

- Cornicetta. E lavorrai quella cornicette (de' casamenti) con gran piacere e diletto. 87.
- Corpo. E il fommo ch' esce della fiamma batterà nel fondo della tegghia: affumasi con corpo. 37.
- Corpo di colore. Poi sta' un pezzetto : rimetti di questo bolio nel tuo vaselletto, e fa' ebe sia la seconda volta con più corpo di colore. 451.-
- Corpo, a Coloro di corpo. » Ben à vero else so'ereti colori, che non hanno corpo, i quali si chiamano pezzuola. 161. Questa lavorio richiede essero ordinato d'alcano altre volore eampeggiato in certi suoghi, perchè pais di più vista: onde it conviene evere colori senza corpo, ciede giallo, rosso e verde (ciede , fatto di xafferano, errzino e certefarme). 173. Vedi Rostato.
- Corrente, detto del colore... Seiolto, Liquido. Meseola con li predetti, i colori tutti inaieme per ragioni, e la il detto colore corrente e liquido con acqua chiara. 67.
- Corrente a pennetto. Poi, quando è ben macinato, (il bolo) temperato corrente a penuetto, pur d'acqua chiara. 431.
- Correre al pennello, o a penna. E metivi tanta di-questa colla, che corra bene al pennello 16. — Mettlei in su la pietra proferitica, è con chiara d'uvoro, bene shatuta, trie bene il detto oro, o poi il metti in ou vascilino invetriato: mettivi tanta tempera, che corre o a penna, o a pennello 160
- Carrere alla pietra. » Detto del colore mesinato, a E raccogli il detto colore nettamente; e mantiello liquido e non troppo esciutto, acciò che corre bene alla pietra. 36.
- Cortina. Se ta avessi avere a lavorare in tela nera o azzarra, si come in cortine, distendi la tas tela a modo detto di aopra. Non ti bisogua ingessare; non noto disegoare con carbono. 163.
- Corsivo. a Che corre seiolto. » Fe' presto, chè (il gesso) rappiglia tosto, e fallo corsivo ne troppo ne poco. 184.
- Costante. (per) a mod. avv. Medesimanente, Nel medesimo modo. » Salvechà 
  'l tuo verdaccio vaule essere più scuretto e così lo incarnazioni: tenendo 
  quel modo e quella pratica c'hai fatte del giovano, e, per costante le mani 
  e pindi e'l busto. 68. Per cestante dalla man zanea metti il filo da battere che dia propio in su tuttaduo le crocette. 67.
- Gostura. Valle (le liste di tela) distendendo collo mani au per li piani dello dette ancone, e leva prima le costure. 144.
- Coverchio (dell'orecchio). E va'eon essa (incarnazione chiara) an per le eiglia, su per lo rilievo del asso, su per la sommità del mento, e del ceverchio dell'orecchio. 67.
- \* Crea. \* Creta, Argilla. \* Poi abbi na testo da coprirla (la pignatta) con erea, in modo che per nesana modo non ne sfiati di nicate. 53.
- Credito. Togli poi il vasellino della terza incarnazione, e va' nella atremità dell' ombro lasciando aempre, in nella atremità, che'l detto verdeterra non perda sno credito. 67.
- Crescere. E collo stile so per la tavoletta leggermente (comincia a ritrarre, che appena possi vedere quello che prima incominci a fare, crescendo e tno tratti a poco a poco. 8.

- Crivellare, Vadi Crivello.
- Crivellatura, Vedi Crivello.
- Crivello. Poi togli uno crivello minoto da uscirue el grao come è il miglio, crivella questo carbone e metti disperse questa cotal crivellatura, 474,
- Crocetta. Dalla mau zanca metti il filo da battere che dia propio io su tuttadne le crocette e troverai il tuo filo essere piano a livello. 67.

### Cucitura, Vedi Mella,

- Cuocere, a Dette de' vetri. a Poi il maestro (di vetri), innauzi che legli iosieme l'uo pezzo coll' altro... il cooce temperatamenta in casse di ferro, 474.
- Cuoro. Perole useta dei Vaneziani, ma io autico auche dei Toscaui, coma ai vede ua' Documenti d'Amore del Barberiuo. « Cuoio. » Vedi Partita, Godere.
- Curato. a Purgato, Imbiancato. » In fresco (si lavora) mescolato al verdaterra con bianco sangiovanoi fatto di calcina bianca e curata. 57.
- Cucinello. Cuscinetto, Gosocialetto. Allora ti apparecchia nn cuscinello grande come un mattooe, o ver pietra cotta, cioè un'asse ben piana, confittori su nu cuoio geutile. 454.
- Cuscino. Metti il tao oro propriamente come fai in tavola e bruniscilo, teoendo di sotto alla detta tela una assa ban pulita e soda, avendo neo cuscino tra la tela e l'asse. 462.
- Cuslieri, « Cacchisio. » Appresso di questo, vi (nell'acqua) metti quauto sarebbe nu cuslicri di mele, e dibatta bece ogoi cosa insiense. 477. — Vedi Stecco.
- Dare. E così ne da' tre o quattro volte o ciuque, tauto che veggia cha ugualmeote la carta sia tinta. 46.
- Dente. Abbi un cerchio di ferro largo no dito o due, con alcun deote di sopra in forma d'una sega. 182. Abbi questa beoda, e tirela interno intorno; possodo l'orlo cha non à encito, a' deoti di questo cerchio. toi.
- Dentello. « Pistra da bruuire. « Ed è tanto soda e parfetta (l'amatito) cha se ne fa prieta e deotelli da branira oro in tavola. 42. — E mettudo in su l'oro, abbi il tue dentello, e pictra da brunire, e brunsicilo, ma tieni sotto la carta una tavoletta soda di buono legosume, a beu pulita. 437.
- Diadema. Quaudo hei così ritrovate la diademe e i fregi, togli in nuo vaselliua un poca di biacca beu triata coo un poca di colla temperata. 440.
- Dibuzciare. a Parola che forsa vieue dal Debuzzar degli Spagnaoli o dall' Ebaucher del Francesi, a significa, Schizzare, Disegnare in abbotro, Abbotzara uu disegno. a Nella pecorina (carta) tu puoi disegnare, o varo dibusciara collo stile detto, matteado prima del detto coso, seminato isparso, o attato con zampa di lepre, par sa per la carta. 40.
- Dichiarare. a Rendar chiero, detto de' colori. a Vedi Lavorare in fresco.
- Dichiarato. E da questo (colore) temperato che gli è, ne digrada tra gradi, che poco svarii l'uno dell'altro; tamperati beno.... e dichiarati sempra con biacca ben triata. 445.

- Digradante. Poi di quello (colore biffo) che ne trai, fanne tre ragioni di colori da campeggiare il vestire, digradanti, più chiaro l'uno che l'altro, 75.
- Digradare, « detto de'colori. « Se vuoi fare un vestire in fresco somigliante all'azzurro oltramarino, togli indaeo con bianco sangiovanni, e digrada inisieme i tuo'colori. 75. Se vuoi fare un vestire berrettino, tolli nero e ocria; cioè le due parti ocria, e il terzo nero: e degrada i colori, come indietro t'ho insegnato, e in fresco, e in secco. 81. Digrada i colori, in fresco, di bianco senza tempera, e in secco. con biacca e con tempera. 85.
- Dimesticare. Che vuole (il pennello) essere un poco mozzetto colle forbicine, e arrotato un poco in sulla pria proferitica, tanto che si dimestichi un poco. 64.
- Dimostrare. E quando l' hai battuta che vedi dimostrare perfettamente ogni intaglio, togli gesso grosso macinato con colla sodetta, e con istecca ne da sopra questo stagno battuto. 470.
- Dimostrativo, Vedi Vernice.
- Dintorno. « Lo stesso che Contorno. » Poi va'raffermando, con un pennello piecolo, con inchiostro puro, tratteggiando le pieglie, i dintorni ec. 34. Poi va'con azzarro oltramarino puro, ritrovando la fine delle più scure pieghe e dintorni. 72.
- Dipignere. Appresso di quella séguita alcuna discendente da quella, la quale conviene aver fondamento da quella con operazione di mano; e questa è un'arte che si chiama dipignere. Il quale Giotto rimutò l'arte del dipignere di greco in latino, e ridusse al moderno. 4.
- Dipignere in carne. « Colorire la carne viva, il viso. » Usando l'arte, per alcune volte ti addiverrà avere a tignere o dipignere in carne, massimamente colorire un visó d'uomo o di femmina. 179.
- Dipintoria. Arte del dipingere, della pittura. Sì come piccolo essercitante nell'arte di dipintorie, Cennino di Drea Cennini da Colle di Valdelsa nato, fui informato nella detta arte da Agnolo di Taddeo da Firenze mio maestro. 4.
- Dirozzare, a Rendere morbido, Addomesticare. E questo tale pennello si vuole dirozzarlo a imbiancare muri, a bagnare muri dove hai a smaltare: e dirozzalo tanto, che le dette setole divegnano morbidissime. 65.
- Discarcare. Poi te l'acconcia (il pennello) in su la mano, o in sul dosso del dito grosso; racconciando e premendo il detto pennello, e discarcandolo, quasi ascingandolo. 34.
- Disegnare. Ma fa', che quando disegni, abbi la luce temperata, e il solo ti batta in sul lato manco; e con quella ragione t'incomincia a usare in sul disegnare, disegnando poco per di, perchè non ti venga a infastidire, nò a rincrescere. 8.
- Disegnare di penna. Sai che t'avverrà, praticando il disegnare di penna? che ti farà sperto, pratico e capace di molto disegno entro la testa tua. 45.
- Disegno. El fondamento dell'arte, e di tatti questi lavorii di mano principio è il disegno e 'l colorire. 4. Sai che ti avverrà, praticando il disegnare di gesso? Che ti farà sperto, pratico, e capace di molto disegno entro la testa tua. 45.
- Disegnato. « Per la cosa disegnata. » E se bisogna sia lavorato da ciascuna delle parti (del palio) una medesima storia o figura, metti il telaro al sole, volto il disegnato verso il sole. 463.

- Distinguare, Sciogliere, Struggere. Quando hai fatto così, togli uno poco di biacca beu triata con gemma arabica, chè più innanzi ti tratterò come la detta gomma si de' distinguare e atruggerie. Si
- Distagliato. « Intagliato. a Ancora puoi avere una pietra, distagliata di diviso di qual ragione che vuoi. 128. Questo cotalo inversicare ama molto le figure distagliate, o del leguo o di pietra; e vornicare per questo modo i loro visi e mani e oggi loro incernazione. 136.
- Distesa (a). E con pennello di setole morbido, o vuoi con pennello di vaio, ne datai a distesa una volta su per i fogli della certa bambagiua buoni da scrivere, e una iscritti. 468.
- Distesamente. E pigliane (del gesso) temperatamente, nè troppo nè poco: a danne diatesamente una volta su per li piani, e per cornici, e per fogliami, 417. — Vedi Ismattare.
- Dito anellario. Vedi Anellario.
- -- grosso. Poi rivolgi la penna volta în giù e mettitela în sull' aughia del dito grosso della man zanca. 44.
- lungo, cioè il medio. « E con pennello di setole mozzo, premato col dito grosso, e col lungo della mau zanca, va'e comincia a ombrare. 67.
- Divisa, E di questi cotali fogli tu puoi fare animali, fiori, rose e di molte mauiare di divise. 468.
- Dolcessa. E per questo modo leccando il vestire, secondo i luoghi, e suo' colori, senza mettere o imbrattare l'an colore coll altro, se non con dolcezza. 72.
- Donno. Poi togli una prieta da tenere iu mano, pur proferitica, piana di aotto e colma di sopra..., in forma che la mano ne sia donna di poterla menare e guidarla in qua e là come le piace. 36. Acció che l'assicella predetta sia donna di levare dove fosse troppa calcina, o porre dove ne manosase. 67.
- Dorotura. e Liquore artificiale per dorare staguo, o altro metallo in foglia. a Vedi Stagno dorato.
- Dosso delle pieghe. E all' asato modo piglia il colore di mezzo, e campeggia, i dossi, e i rilievi delle piegha scare. 445.
- Dôlta. Volta, Fiata, Spazio di tempo. Quando hai finito d'ingesasre (che vuol essere fiuito iu un di, e se bisogna, mettivi della uotto, purchè tu dia le tua dotte ordinate) lascislo seccare scuza sole due di e due uotti per lo meno. 420.
- Drappeggiare. E volendo vestire Nostra Dónna di una porpora, fa il vestire bianco, nembrato d'un poco di biflo chiaro chiaro, che poco svarii dal bianco. Drappeggialo d'oro fine, e po il 1 va'ritoccando e ritrovando la pieghe sopra all'oro d'un poco di biflo più scoro. 446.
- Drappo. Si fa lacca di cimatura di drappo, o ver di panno, ed è molto bella all'occhio. 44. Se vuoi fare un mantello o nua gonnella, o un cuscinello di drappo d'oro, metti l'oro con bolio, e gratta le pieghe del vestire con quello ordine che t'ho insegnato a mettere un campo. 444.
- Elmo, Vedi Cimiere,
- Empigliare, lo stesso che Impigliare per Accendere, Vedi Fornello.
- Erba, Color d'erba. Di questo coloro cou altre mescolanze.... Se ne fa di belle vardure o color d'erbe, 46. Se raoi fare un colore il più perfetto che si traova in color d'erba, tegli un poco di verderame e di zaffersuo. 49.

- Esempio, Essempio, Essempio, e Essempiore, besempiore, Mostra, Modello, ». Pei ton escempio camiunis a riturare cosa agenvi quanto piu in pub, per unare la mano. S. La più perfetta guida che possa avece e migliere ti-mone, ai el a triordil porte del riturare di antarale. E queste varuaza tutti gli altri resempi. 22 .— E ricominciale (ti diregmo) da repe, tanto e quanto credere; chi o ti de l'essempor di questo libra o cell'essempio. 30 . Not credere; chi o ti de l'essempor di questo libra o cell'essempio. 30 . Not
- Fantastirhetto. Perocchè se li muovi a ritrarre oggi di questo maestro, domaudi di quello, nè maniera dell'uno nè maniera dell'altro non n'arsi, o verrai per forza fantastichetto. 27.
- Fazzuolo. Acció che sempre vadis risparmiando l'oro il più che pnoi facendone masserziri, e cuoprendo con fazzuoli bianchi quell'oro che hai mettudo. 434.
- Fermamento Base, Fondamento. La coruice del fermamento del casamento di aotto, vuole alzare in su per lo contrario della cornice di sopra, che pende in giù. 87.
- Fermare il disegno. Se vuoi, poichè bai collo stile disegnato, chiarire meglio il disegno, ferma con inchiastro un'iloughi attemi e necessari. 40.—Quaudo hai fatto cesì, togli da capo la penua peloas, e spazza bene il detto carboue, e rimarrà il tuo disegno fermato collo atile. 50.
- Ferretto. E per lo simile con i tuo' ferretti va'radendo cornici e fogliami, e va'puleudo si come fusae un avorio. 424.
- Figuro. Fico, albero. A quel medesimo è buona la tavoletta del figuro ben vecchio. 6.
- Figura. Poi togli an poco di biacca para i e va'sa per certi gran rilievi, come richiede il undo della figura. 72.
  - Filo da bottere, Vedi Costante (per )
  - Filuzzo. Poi va' tagliando con coltelliuo bene aguzzato nella punta, e con riga taglia le filuzza (di stagno) di quella larghezza che vuoi fare i fregi. 97.
- Fiommetta. E fa' che la fiammetta della lucerna stia appresso al fondo della tegglia a due o tre dita. 37.
- Finestretta. Fai che il lume di due finestre sia dal lato del disegnato, e da quel che hai a disegnare batta un lume d' una piccola finestretta. 463.
- Finestra impannata. E abbi un tuo atudietto,... e ebe abbi aola uua fiuestra impauuata : alla quale finestra metterai il tuo desco si come da acrivere, in forma che la finestra ti batta aopra il capo. 172.
- Finire in muro. Lavorare in muro, bisogna baguare, smaltara, fregiare.... temperare, adornare, finire in muro. 4.
- Fiorire. « Ornare, Abbellire. » E di quel colore (azzurro oltramarino), eon P oro insieme (il quale fiorisce tutti i lavori di nostr'arte) o vuoi in muro, o vuoi iu tavola ogni cosa rispreude. 62.
- Fiorone. « Rosone. » Vedi Mazzonaria.
- Filo del sesto, E col coltellino va' tagliando la detta calcina su per lo filo de aesto, e rimerrà rilevata (la diodema). 402.
- Focore. Rinunova ogni di l'acqua, che squasi s'inarsisce, ed escene (del gesso) fuori ogni focor di fuoco. 146.

- Focoso. Questa biacca è forte, focosa, ed è a panetti, come mugliuoli, o ver bicchieri. 59. — E lasciala (la calcina) riposare qualche di, tanto che n'esca il fuoco: chè quando è così focosa, scoppia poi lo 'ntonaco che fai. 67.
- Foglia. Questo cotal gesso è molto buono a rilevare foglie o altri lavori. 119.
- Fogliame. Va' ritrovando bene le cornici e fogliami che non rimangano pieni, se no gualivi. 415. — In fogliami e altri rilievi si passa di meno; ma in piani non se ne può (il gesso) dare troppo. 417.
- Fogliamento. Ancora in cortine puoi fare di pennello alcuni fogliamenti d'indaco con biacca pura, su per lo campo, temperata con colla. 463.
- Foglietta. Per compeggiare le dette figure si come fai in muro, a te conviene pigliare questo partito, di toglier fogliette dorate, o arientate o oro grosso battuto, o ariento grosso battuto. 472. E se rilevassi alcune fogliette, disegnale prima come fai la figura, e non ti curare di rilevare molte ne troppe cose confuse. 424.
- Foglio reale. Vedi Stagno bianco.
- Foglio tinto. Mettivi dentro dell'acqua chiara tepida. Quando è asciutta e fatta, togli un coltello, e va' col taglio fregando su per lo foglio tinto. 46.
- Fondamento delle pieghe. E poi al detto modo va' cercando col detto pennello pur nella profondità delle dette pieghe: cercando bene i lor fondamenti. 54.
- Fondere. Abbi pure maestri sufficienti che del fondere e del buttare s' intendano. 184.
- Forbicine. Poi gli taglia (i peli della coda del vaio) con forbicine; e quando ne hai fatto più e più parti, asunane insieme tante, che facci di quella grossezza che vuoi i pennelli. 64. Vuole (il pennello) essere un poco mozzetto colle forbicine, e arrotato un poco in sulla pria proferitica, tanto che si dimestichi un poco. Vedi Pennello di vaio.
- Forcella della gola. Dalla forcella della gola alla sommità dell'omero, un viso (per lunghezza). 70.
- Forma. Fatta e ripiena la detta forma.... abbi un martellino, e con bel modo va' tastando e rompendo la scorza di fuori, cioè quella della prima forma. 484. Fatto (l'uomo) levare a sedere o in piè, e tenendosi tralle mani la confezione che ha al viso, adattandosi col viso gentilmente a trarlo fuori di questa maschera o ver forma. 484. Vedi Incarnato.
- Fornaro. Poi vattene dal fornaro la sera, quando ha lascisto ovra (cioè quando ha finito di cuocere il pane). 53.
- Fornello. Quando hai fatto il tuo fornello, empiglia un foco temperato. 91.
- Fornelletto. Fa' un fornelletto, e fa' una buca tonda, che questa pignatta vi stia commessa a punto. 94.
- Fregatura. Quando lo vuoi ben brunire (l'oro), scuoprilo piano con sentimento, che ogni piccola fregatura gli dà impaccio. 457.
- Fregare. Abbi in uno vasellino acqua chiara, e intignivi dentro il pennello tuo detto di sopra, e fregalo su per questa biacca macinata. 34.
- Fregetta. Sopra le dette figure tu puoi dare alcuno coloruzzo svariato dal verde,... e adornare alcuno fregetto, ed cziandio mettere i campi d'azzurro, 477.

Fregiare. Lavorere in muro, bisogne bagnaro, smaltare, fregiare, pulire, disegnare, colorire in fresco. 4.

Fregio. Poi va' tagliendo con coltellino beno aguzzato nella punta, e cen riga taglio le filtuzza di quella larghezza che vuoi fare i fregi, o vuoi pur di stogno, o vuoi si larghi che gli adorni poi o di negro o di altri colori. 97.

Fresco. Fare in fresco. Vedi Fare in secco.

Fresco (in). Vedi Lavorare in fresco.

Fresco, e Detto del colorire. » El quele Agnolo colori molto più vago e fresco che non fe'Taddoo suo padre. 67.

Frodare, Adulterare, Falsaro. Chè le più volte (il cinabro) si froda o con minio, o con matton pesto. 40.

Frontespisio. Vedi Mazzonaria.

Fuscellino. E quando vnoi adoperare del detto mordente, mettino un poco in un vasellino invertiato, o con poco d'oro o rimena con un fuscollino bellamente tento. a tno modo, cb' al datto tuo pennello corra da peterio abilmente lavorara. 455.

Fuoco (di), « detto di cosa cotta al faoco. » Ma per mordenti (l' olio di linseme) vnol essero par di fuoco, cioè cotto. 92.

Gallozza. Con P altra mono tu isbatti sopra la penca gentilmente seciò cho 'l gesso ugualmente sibi cagione di rientraro in ogni lungo, si come fee la cora nel suggello, e che non faccia ne vesciche ne gallozze. 484.

Gentilmente. E poi gentilmente disegna, e vicni conducendo lo tue chiare, mezze chiare e scure a poco e poco. 45.

Gesso da sartori. Togli gesso da sartori, e fanne gentilmente cotali pezzoletti, come fai di carboni. 465. — Macina sottilmente quanto più puni un poco d'ocria o gesso da sartori, un poco poco di bolio armenico. 468. Gesso sottile. E vuole essere il gesso sottile temperato meno che il resso

grosso. 447.

— volterrano. Poi abbi gesso grosso, cioè volterrano, che è pargato, ed è tamigiato a mode di farine. 445.

Ghiera, Vedi Manichetto.

Gialatina, . Gelatina. » Vedi Conca.

Giallorius. a Questo colore composto degli ossidi del piombo e dell'antimonio, ai preparsa : Napoli, ende il mo mene di Galle di Napoli. Oggi si fabbrica in Italia, con un processo che è na segreto. Soppongono alemni che esso sie un prodotto natarsi de del ventrio e di altri Vandenii. Il terro lo guesta, e, pareirò non paò mescolarsi nè col bin di Pressia, nè call'ocra, o con altri colori dove sia alenna parte di ferro. Giallo è un colore che si chiama giallorino; el quale è artifiziato, ed è molto sodo; è grieve come prieta, o daro da spezzare. 46.

Gillare. Guarti beno, se vuoi che la tua opora gitti ben fresca, fa'che col tuo pennello non eschi di suo luogo ad ogni condizione d'incarnazione, 67.

Giltare. « Fare di getto. « So volessi improntare figurette di piembo o d'altri metalli, aggi lo tue figure, e imprentale in cera, c gittale di quel cho vuor. 487.



- Godere. Quando il truovi asciutto, mettilo in cuoro, o in bersa, e lascielo godere, che è boono e perfetto. 62.
- Gomma. E per lo simile puoi fare e aombrare di colori e di pezzuole, secondo che i ministori adoperano; temperati i colori con gomma, o veramente con chiara o albume d' uovo, ben rutta e liquefatta. 40.
- Gomma arabica. Togli un poco di biacca ben triata, con gomma arabica. 51. Se ne (della porportina) fai vestiri, aembra o con lacca o con ezcurro o con biffo: sempre i tuoi celori temperati con gomma arabica in carta 459.
- Grado. Togli indaco e amatiste e mescole seuza tempera,... e faune in tutto quattro gradi. 74.

Grana. Vedi Grattugiare, Vermiglie.

Granare, « Fare sul campe dorate d'una tavola dei punti spassi per meiro d'un ferroline appuntato, procedendo con no martellino. » Queste dae parti (il dispano e il colorire) vogliano questo, ciolo: asper tritare, o rer mecianer, incollare, inpunarea... spolverare, gratare, granare o ver conditare, ciololare, inpunarea... spolverare, gratare, granare o ver conditare. Con considerate de la colorida del processor del considerate del colorida del processor del colorida de

Granellino, Vedi Puzza,

- Granellosa. Ma togli lacca, la quel ai lavera di gemma, ed è escintta, magra, granellose, che quasi par terra. 44.
- Granelluzzo. Togli un cottello, e va' col taglio fregando su per lo feglio tinto, leggiermente, acciò che levi via se nessun granelluzzo vi fusse. 16.
- Granire. Lo stesso che Granare. E per questo modo granisce e stampa le dette diademe, e saranno proprie, come in tavola. 462.
- Grassissimo, detto di colore. Questo colore (il verdeterra) ha più proprietà: prima, ch' egli è grassissimo colore, 51.

Grassetto, Vedi Rispondere.

- Grassezza. Di questa (lacca) ti guarda, però che ella ritiene sempre in sè grassezza per cagiune dell'allume. 44. E rimescolando bene la calciua e l'acqua, acciò che no butti fuori ogni grassezza. 58.
- Gratiare. Queste das parti (if disegno e il colorire) regliono queste, cioè: aspect triare, o ver mesimera... temperare, sampegiare, spolverare, gratiare, gravare o vero camusciere ce. 4. Ma prima gratia la perfeccione delle pieghe eco quelebe protaruolo di ferre. 85. Disegneto che bai tutte la tus ancesas, abbi coa supella mettoda in una satécciuela; e ve'grattando sa per li controi delle figure, averso i campiche hai a mettere d'ero, e i fregi che sono a fare delle figure. 425. Abbi non satiletto di secono a fare delle figure. 425. Abbi non satiletto di secola pie di segono ferte, o d'esos, punio, como sidio proprio de disegnare, da l'un de' lui; dall'altro, pianetto de grattaro. È colla ponta di questo catale sille ved disegnado e ritrovando tutti i tut d'arpri, e colla colla colla consucemente si regliono mettere d'arrarro fortumario de disti, pelli uno satile di piembo e ve'fregando sopra il detto oro, che tel leva subitamente via. 472.

Grallugiare. Togli una peca di grane pesta, e un peco di verzino: cuecili

- insieme; ma fa'che il verzino o tu'l grattugia o tu il radi con vetro. 62.
- Gravare. « Rendere grave. » Conservando e ritenendo la tua mano, riguardandola dalle fatiche, come in gittare pietre, palo di ferro, e molte altre cose che sono contrarie alla mano, da darle cagione di gravarla, 29.
- Greggio. Perchè la polvere del vetro va ritraendo l'orpimento al greggio della pietra. 47.
- Groppo. « Nodo del legno. » Ritornismo pure ai groppi o ver nodi e altre magagne che avesse il piano della tavola. 115.
- Grossamente. « Dicesi in proverbio. Chi grossamente lavora, grossamente guadagna, per significare: Che chi lavora di sua arte un po'alla grossa, con meno diligenza e bonta, guadagna assai più di chi fa il contrario. »
- E sarà il nome tuo si buono in dare buon colore, che se un maestro arà un ducato d'una figura, a te ne sarà proferto due, e verrai ad avere tua intenzione: come che proverbio antico sia: chi grossamente lavora, grossamente guadagna. 96.
- Gualivamente. « In modo eguale, pari. » Mettivi dentro la punta della detta asticciuola, e va' legando gualivamente la metà del detto mazzuolo di setole. 65.
- Gualivare. « Raguagliare, Fare eguale, piano. » E colla palma della mano, si va' battendo su per questo stagno, gualivando questa doratura così in un luogo, come in un altro. 99.
- Gualivo, « Uguale, Pari. » Poi componi col carbone, come detto ho, storieo figure: e guida i tuo'spazi sempre gualivi o uguali. 67. Poi con una punta di coltellino radi (la tavola) che torni gualiva all' altro piano. 415.
- Guardia. Allora se ne vuole (della pietra da brunire) avere gran guardia, che non si percuota, nè tocchi ferro. 456.
- Guscio d' uovo. Ancora puoi lavorare del detto musaico in questo modo. Togli le tue guscia d' uovo ben peste pur bianche, e in sulla figura diseguata, campeggia, riempi e lavora si come fussi coloriti. 472. — Ancora campeggiare di gusci bianchi il campo, bagnare di chiara d' uovo hattuta. ivi.
- Ignudo. Vedi Casso.
- Imbiancheggiare. È vero che la tinta verde comunemente per la più gente si usa più e più, ed è più comunale sí per l'aombrare, e sì per lo imbiancheggiare. 45.
- Impannare. « Coprire di panno o tela. » Ancora, secondo che usavano gli antichi, puoi fare; cioè, impannare di tela a distesa tutta l' ancona innanzi che ingessi, e poi mettere d'oro con verdeterra. 155. — Se vuoi lavorare cofani di men pregio, incollali in prima, e impanna le sfenditure. 170.
- Impastare. Intingile (le code di vaio) nella terra intrisa, o ver crea. Impastavele bene dentro, e appiccale e lasciale stare. 66.
- Impigliare, « Accendere. » E empi la detta lucerna del detto olio, e impiglia la detta lucerna; poi la metti così impresa sotto una tegghia ben netta. 57.
- Impigliare, « Stendersi , Occupare. » E il migliore rimedio che possi prestamento avere, si è con punta di coltellino o di agugella fare un frego sopra lo detto oro, e non andrà impigliando più oltre. 459.

- Impreso, » Da Impigliare per Accendere. » Poi la melti (la lucerno) con impresa sotto una teggüia ben netta. 57. — Ciò è al lavorare, come fisse un doppiero impreso dal lato diseguato, e una caodela dal lato che disegui. 405.
- Japronda. Pei avere delle siegon buttato, e con stoppa sienna com bagnata, mettendola sorpa lo stagne d'à sorpa l'imponita, e battendolo forte con uno maglinolo di salce. 428. Pei sibil delle stagno battoto o vosi pisso, o vuo bissoc, in più doppi, o mettile sorpe si improsta de vero fare. 470. Per queste modo arai la effigia, o ver la filosomia, o vero impronta di ciscono grao signera. 184. E a qual modo ancera, quando impronti di ciscono grao signera. 184. E a qual modo ancera, quando impronti la faccia, la predetta forma o vero impronta ta la posì buttara di ciò che metallo tu vosi, 485.
- Improntare. Ora ti vogito toccare d'uo' altra, la quala è molto utila, a al disegno fatti grande onore, in ritrarre e somigliare cose di naturala: la quale si chiama improntare. 481.
- Incarnare. E così fa' dell' incarnare, e di fara ogni lavorio che vuoi fare: e così montagne, arbori, ed ogni altro lavoro. 93.
- Incarnato, detto di colore, Penetrato addentre, Incorporato. E, quando bai tanto Iregato, che credi bene che I colora sia bene incarnato colla tela co rer pamonimo, leva la tua forma su, rimettivi colore da capo. 173. E puoi faro le tae tinte o in rosetta, o in biffo, o in verde; o azzorrine, o berrettine, cióo colore bigie, o incarnate, o como ti piace. 45.
- e di colore d'incarnazione. > Per fare la tiota encora bene incarnata, convienti torre... mezz'oncia di biacca grossa, e men che una fava di cinabro. 24.
- Incurnatione. Alcuni campeggiano il volto d'incarnazione prima; poi vanno ritrovando con un poco di verdaccio e incarnazione, toccaodolo con alcuno bianchetto. 67 — Poi secondo che lavori e colorisci in muro, per quel medesimo modo fa' tre maniere d'iocaroazioni. 447.
- Inchiostro. Se vuoi, poiché hai collo stile disegnato, chiarira meglio il disegno ferma con iochiostro ne' inoghi stremi e necessari. 10. — Togli una gocciola o due d'inchiostro, e metti sopra la detta acquerella, o col detto peonello rimescola bene. 31.
- Incoiare. \* Divenir duro come ouoio. \* E se vedessi, che per lo tuo tignere aridisse o incoiasse per la tinta, è segno che la tempera è troppo forte. 46.
- Incollare. Queste das parti (il disegno, e il colorire) vogliono questo, cioò sapere tritare o ver macinare, incollare, impannare, iogessare ec. 4.

   È una colla la quale è buona da incollare vetri, o orcinoli, o altri belli vasi da Domasco o da Maiolica, che fossero apezzati. 407.
- Incorporare. Così colla dita e colla palma della maso al tondo va' rispianando a fregando su per lo gesso dove il poni : e questo ti fa iocorporare beno il antile col grosso. 447.
- Incorporato, Pei abbia una libbra di questa polvere (di lapis lazzari) e rimescola beno insieme ogni cosa, e fanne un pastello tutto incorporato insiema. 62.
- Ingestare. Queste doe parti (il disegno e il colorire) vogliono questo, cioè:
  saper tritare, o ver macinare, incollare, impanoare, ingessare e radere i
  gessi. 4. E sappi che lo incollare a ingessare vuole essere il tempo
  alido e ventoso. 111.

- Ingessato, a sost. per la cosa ingessata. » Va'colorendo la figura di parte in parte, sì come facessi in su lo 'ngessato propio, pur d' acquerelle di colori. 472.
- Inforeare. Abbi un proferito ben piano: mettivi su polvero di carbone; a eon questa pietra, inforeandola bene in mano, si come branissi, va' brunendo su per lo proferito. 436.
- Inostore. E vicae inossata (la tavoletta da disegnare) igualmente così in un loco come in un altro. 5. Segnitando lo inossare con quello ordine che detto bo. 6. Che ragione d'osso è bacato per inossare le tavole rub. 7.
- Inseliciare. Guarda di coglierne i pezzetti (dell'oro), così come fa il maestro che vuole inseliciare la via. 454.
- Intagliare. Abbi una pietra, tenera, piana a macigna, o in au questa pietra intaglia di cisacan lavorio che vnoi, o tu te la fa'intagliare; e ogni poco cavo basta. 470.
- Intaglia. E così ne va' (del nero) imbrattando l'asse dov' è intagliata, bellamente, che l'intaglio non si riempiesse. 475.
- Intarmare, a Intignare. » Se vuoi conservare le code di vaio che non s'intarmino, e non si pelino, intingile nella terra intrisa, o ver crea.
- Inlanaco. Adanque smilla un perze d'inlanaco settlietto, e non troppo, e ben pisso, baganado prima le fatoace vecchio. G'z. Pei, seccado la storia o figure che de'fare, se lo intoaceo à acce, togli il carbone, e diagna o componi, e cogli ben egai tuno missra. 67. Così come tiò detto intavola, paoi pure (riferare) aclia calcina e intense fresco. 327. Poi quando vodi dipignece la varcarei sa, smalla ti lito nitoaceo, positile. 175.
- Intridere. Poi abbi il bolo spolverizzato ; intridito in questo albume. 452. —
  Abbi olio di linsemo cotto a mode di mordente, e stempera con mattou
  pesto insieme e intridi. 475.
  - Intriso. Appresso di questo togli di questo intriso di matton pesto, e danne sopra il detto muro in modo che venga ben rasposo, 475.
- Internicere. Queste due parti (il disegno e il calorire) voglisso questo, cioà: spere trittere, o ver macinere, incellare, impanare ; ... rislaginor, colorire, adornare e invernicere in tavola o vere in cona. 4. — Ond'ggli di bonno a indigere a invernicere più che posì : cià versicando poi ch' e' colori con le loro tempere abbita fatto lare corse, e rivengone poi frechissimi e belli; restando verdanto nella medienna forma semme « time.
- Invelvialo. Come hai fatto che vedi le lisciva esser perfetta azzurra, trannela fuora in una scodella invetrieta. 62.
- Inzuppare. Abbi la tne colla migliore; taglia o atraccia liste grandi e piccole di questa tela; inzuppala in questa colla. 444.
- Ischiarare. Soffera (la biacca) ogni tempera; ed è tutte tuo' guida in ischiarare ogni colore in tavola. 59.
- Isdeymare. E se t'avvenisse eeso, che pure il piano dell'oro isdegnasse, ebe non venisse bene a tno modo; ancora par quel modo ve ne rimetti. 458.
- Ismaltare. Quando ae' per ismaltare, spazza bene prima il moro, e bagnalo beue, chè non può essere troppo bagnato. 67. — Ismalta in moro a modo che lavorassi in freseo, salvo cha dore tu smalti a poco a poco, qui tu dei smaltare distessmente tutto il too lavoro. 90.

- Lacca. « Questa è la gomma lacca che oggidi non namo più i pittori, ma cha adoprarono i vecchi mestri, massime i Venezimi. » Rosso è un colora che si chiama larca, la quale i colora stiffiziato. 44. Ma togli lacca la qual si lavora di gomma, ed è asciutta, magra, granellosa, che quasi par ferra. 44.
- Laccio. a Lavore disegnato sal campo della tavola. a Mettere tatto il campo d'oro, hemirto, diargaarri sa il drappo che vuoi fare, o caeriagioni, o altri lavorii. Poi granare il campo, e granare lacci, cioè i lavorii disegnati. 445. Campogiare il campo, o vero larci, di ciushro temperato par con ressume d'uvor. 445.
- Lapis lazzari. Prims togli lapis lazzari. E se vuoi cognoarere la buona pietra, togli quella che vedi sia più piana di colore azzarro. 62.
- Lopis amatita, o amatito, a La stessa che Amatito. a Togli per qualda quantità di figli che he detta di separ, cich merza oncia di histore grossa, e quanta una fera di lapia amatita. Als. Convienti per mortare di broror petatro (di gialforirao) i si come del fire del lapia amatita. A. de. Abbi un pezzo di lapia munita, e guarda di serglicria bera salda, senza nesana reva, col tiglia son tatto distene da cappa più. 4756.
- Lattificio, del fico. Ancora è miglior tempera tutto l'uovo abattutto con lattificio del fico in una scodella, 90.
- Lovorare. E se vedi che 'l carbone lavori, sta bene: e se fasse troppo cotto non si tiene al disegno, ch' ei si spezza in molte parti. 53. — Se 'l vuoi lavorarlo (l'azzurro) in vestiri o per farns verde... vuolsi triarlo più. 60.
- Lavorare di piotto. I pennelli di vsio vogliono essere di più regioni: si come da mettere d'oro; si come lavorare di pistto, che vuole essere un poro mozzette colle forbiciue, e strotato na poco in salla pria proferitica, tanto che si dimestichi un poco. 64.
- in freco. Ma se posi nou l'indupiare : perché il lavorare in freco, cioè di quel di, è la più forte tempera e migliore, e 'l più diletterole lavorare che ai faccia. 67. Oppi colore di quelli che lavori in freco, puoi anche lavorare in secco. 72 Quelli (colori) che ai lavorano in freco rogliono per compagiola, a dichiartali, biance sangioranai. cit.
- in muro. Quando vuoi Isvorsre in muro (rh'è il più dolce e il più vago Isvorare che sia) prima abbi calcins e sabbioue, tamigista bene l'uns e l'altro. 67.
- Lavorio. Disegna i tuoi lavorii con peuua, o vuoi iuchiostro, o vuoi biacca temperata. 166.
- Lavoruzzo. Ancora si può bene incollare dne o tre volte, come da prima ti disai, cotali lavoruzzi piccoli e gentili. 418.
- Leccare. E per questo modo leccando il vestire, accondo i luoghi e suo' colori, senza mettere, o imbrattare l'un colore coll' altro. 72.
- Lecchetto . Gentile , Delirato. » E se vuoi rimangano i tuoi disegni un poco più lecebetti , davvi un poco di arquerella. 45.
- Leggio, Vedi Arte del pennello.
- Lene. e Leggiero, Debole. » Mettivi dentro un poco di colla stemperata ne troppo forte, ne troppo lena. 85.

- 'Lesca. « Lo stesso che Lesco. » Piglia una pezza di lesca di panno lino, e va' brunendo questo bolio con una santa ragione. 454.
- \* Lesco. a Tiglio, Filo. a Abbi tela, cioè panno lino, vecchio, sottile, di lesco bianco, senza unto di nessun grasso. 414.
- Letto. « Preparazione, Apparecchio, Prima mano. » Abbi un poco di verdeterra con un poco di biacca ben temperata, e a distesa danne due volte sopra il viso, sopra le mani, sopra i piè e sopra ignudi. Ma questo cotal letto vuole essere à visi di giovani con fresca incarnazione. 447.
- Limatura di rame. E secondo che colorire vuole i vestimenti della figura, così (il maestro di vetri) di parte in parte va tagliando i vetri, e datti un colore, el quale si fa di limatura di rame ben macinato. 474.
- Lisciva e Lesciva. Ranno. E poi abbi il tuo pastello dentro nella catinella invetriata, dove l'hai tenuto; e mettivi dentro presso a una scodella di lisciva calda. 62.
- Littera (a). Nota, che innanzi più oltre vada ti voglio dare a littera le misure dell' uomo. 70.
- Livello (a). Dalla man zanca metti il filo da battere, che dia propio in su tuttadue le crocette: e troversi il tuo filo essere piano a livello, 67.
- Luce. E'l timone e la guida di questo potere vedere, si è la luce del sole, la luce dell' occhio tuo, e la man tna; che senza queste tre cose, nulla non si può fare con ragione. S. Ma fa' che quando disegni, abbi la luce temperata, e il sole ti batta in sul lato manco. evi E se la luce prosperasse con finestra che fusse maggiore d'altra che fusse ne' detti luoghi, seguita sempre la più eccellente luce. 9.
- Luce dell' occhio. Vedi Profilare.
- Lucida. Vedi Carta lucida.
- Lume. Poi piglia il colore chiaro, e campeggia i rilievi e i dossi del lume della figura. 145. — Avvisandoti ch' e' pecci, e generalmente ogni animale irrazionale, vuole avere il suo scuro di sopra, e'l lume di sotto. 150.
- Lusingare, E con quella (pietra) che tieni in mano, va'a poco a poco lusingandolo (il colore) a stringerlo dall' una pietra all' altra. 47.
- Lustro. Di subito per lo lustro della carta lucida trasparrà la figura o ver disegno, di sotto, in forma e in modo che'l vedi chiaro. 25.
- Maccare, « Ammaccare, » E con pennello di setole ne da' sopra il pelo (del velluto) e abbattilo per forza e maccalo ben giù, 466.
- Macinare. E quando vedi sono tornati bene bianchi (gli ossi) più che cenere, tranegli fuore, e macinagli bene in su proferito. 7. E puoi fare le tue tinte o in ressetta o in biffo, o in verde.... che tutte vogliono medesime tempere, e medesimo tempo a macinare colori. 45. Macina bene insieme, quanto più puoi, che per macinare assai, non si guasta, ma sempre si racconcia. 18.
- Macinato. Poi togli un vasello da pintori, grande e capace ai detti colori macinati. 46.
- Maestà (in.) a Di faccia, Di fronte. E se venisse che la luce venisse o risplendesse per lo mezco in faccia, o vero in maestà, per lo simile metti il tuo rilievo chiaro e scuro alla regione detta. 9.

- Maestero. Seguita sempre la più eccellente luce, e voglia con debito ragionevole intenderla e seguitarla; perchè ciò mancando, non sarebbe tuo lavorio con nessuno rilievo, e verrebbe cosa semprice e con poco maestero. 9
- Maestro. Affáticati e diléttati di ritrarre sempre le miglior cose, che trovar puoi per mano fatte di gran maestri. 27.
- di legname. Egli è una colla la quale adoperano maestri di legname, la quale si fa di formaggio mettudo in mollo. 412.
- di vetri. Poi il tuo maestro di vetri toglie questo disegno, spianalo in sul desco o tavola, grande e piana. 474.
- Magagna, Vedi Groppo.
- Magistero. Sappi che nel sopraddetto modo volendo seguitare in più sottile magistero... puoi l'uomo interamente buttarlo e improntarlo. 185.
- Magliuolo. Piccolo maglio, Maglietto. Abbi dall' altra mano uno magliuolo non troppo grieve, di saligaro, e batti sopra questa stoppa, rimenandola e rivolgendola coll' altra mano. 470.
- Magone, « Stomaco, » Dalla forcella della gola a quella del magone, o vero stomaco, un viso (per lunghezza). 70.
- Munichetto, Piecolo manico. » Poi la commetti (la pietra da brunire) in uno manichetto di legno con ghiera d'ottone, o di rame, e da capo fa'che il manico sia ben ritondo e pulito. 456.
- Manico, Vedi Manichetto.
- Maniera. Poi ate interverrà che, se punto di fantasia la natura ti arà conceduto, verrai a pigliare una maniera propria per te, e non potrà essere altro che buona. 27. E seguitando di di ni nd i, contra natura sarà che a te non venga preso di suo' maniera e di suo' aria. ivi. Perocchè se ti muovi a ritrarre oggi di questo maestro, doman di quello, nè maniera dell' uno, nè maniera dell'attro non n'arai. ivi.
- Maniera. Vedi Tratta.
- Mano. Poi da' una mano di quella colla che temperi i gessi in ancone ovvero tavola. 463.
- Mano temperata. E fa' con temperata mano, acció che questa cotal pelle tu la possa spiccare dalla prieta con salvamento a modo di una carta. 25.
- Margine, « Estremità. » Ritornando al colore dell'ocria, andai col coltellino didietro cercando alla margine di questo colore. 45.
- Margine. « Segno, Voglia. » E dimostravansi i predetti colori per questo terreno, si come dimostra una margine nel viso di un uomo o di donna 45.
- Mareggiante, " Marezzato. " E guarda l'oro: che se'l vedi mareggiante e tosto, come di carta di cavretto, allora tiello buono. 459.
- Martellino. Ancora puoi senza osso disegnare nella detta carta, con istile di piombo; cioè fatto lo stile due parti piombo, e una parte stagno ben battuto a martellino 44. Abbi un pezzo di sega, e segala (la forma) in più luogbi dal lato di fuori... Interverratti che quando sarà piena, in piccola botta di martellino la spezzerai destramente. 484.
- Mastello. Togli la calcina sfiorata, ben bianca; mettila spolverata in un mastello per ispazio di di otto, rimutando ogni di acqua chiara. 58. — Ora si

- voole che tu abbi d'un gesso, il quale si chiama gesso actile; il quale è di questo medesimo gesso, na è purgato per beno un meso, e tenuto in molle in un mastello. 4 fis.
- Mastrice. E una colla ch'è buona a incollare priate: e questa si fa di mastrice, di cera nnova; di pictra pesta tamigiata, e poi al fuoco distemperate insieme. 406. — Vedi Ragia di pino.
- Mattone pesto. Che le più volte (il cinabro) si froda o con minio, o con matton pesto. 40.
- Mazzetto. Poi abbi na mazzetto delle dette penne, e spazza per tatto il disegno il carbone. 422.
- Mazzicare. Vedi Strucare.
- Mazsonaria. a Così si disse ia notico l'este di fare gli ornamenti rilevati, coloriti d'orati alle tavole dipinte, e di parcel abra inea dalla francese Magonarrie come se fesse la parte architettories della tavola. E lavorria quelle cornictett (de casamenti) con gran piacere e diletto; e per lo si, mile, base, colonne, capitelli, frontispiri, fioreni, civori, e tutta l'arte della mazzonaria. 87.
- Mazanolo, Mazzetto, Piccolo mazzo. Poi fa' asticeiuole di quel legname detto di sopra, e lega eiascheduno mazzuolo (di setole) con filo doppio incerato. 65.
- Medicare. E fa'ebe generalmente ogni difetto di piani, e di mencementi, o di ecorici si medichino di questo ingessare. 415. Lesciala stare (l'ancona disegnata) per alcun di, riternandori alcuna volta a rivederla, e medicare dore fusso per bisogno. 422.
- 'Mella. . Siecca di legno a Lama di ferro cella punta tenda e actitia, simile in parte si mederia metzifichia; ci de provile di dieletto Venericano, nel quale dare tuttaria mela nel significate di atecca o più specialmente di quella apada di legno di cui è armato l' Alcachelino » (Janado l' accaso al ben esceza, togli nas punta del coltello, a modo d'una mella, che rada bene, e va' cereando per lo piano se truvri neccioucletto, coercine nessona, e togli via. 415. ... Foi abbi questa mella di ferro, va' radendo su per lo piano, via. Foi va' cella ita mella errotta piana quanto posi al mondo, e con leggier mano, non taenado la detta punta con sisman atretterza di mano, con trade de la consecuencia del su senso a distillo che sia nel taglio piana e diritta come una riga, e di questo gense con questa punta ne da' su per la detta tela, 402.
- Meluzza. E il mio maestro usava ponere queste meluzze più in ver le orecchie che verso il viso, perchè aiutano a dare rilievo al viso. 67.
- Membro. Poi stare eon maestro a hottega, che sapesse lavorara di tutti i membri ehe appartiena di nostra arte. 104.
- Menda. « Correzione, Emenda. » Come hai mettado da tre pezzi, ritorna a caleare con la hambagia il primo, alitando sopra esso, e dimostreratti se ha di bisegno di alcana menda. 454.
- Menare di piatto. Abbia a mente di menara il pennello sempra di piatto. 31./
  Mesculamento. E sanza questo (bianco assajiovanni) non puoi fare nienta, coma
  d'inearnazione, ed altri mescolamenti degli altri colori. Sa
- Mescolanza. Ed è (il ginllorino) quando l' hai mattudo in opera, color molto

- vago in giallo: che di questo colore con altre mescolanze .... se ne fa di belle verdure e color d'erba. 46.
- Mestoletta. E con una mestoletta togli di questo negro, e spianatene su per la palma della mano, cioè sopra il guanto. 473.
- Metadello. « Mezzetta, mezzo boccale. » E spazzato di carbone (il disegno) togli una soudella, o catinella grande d'acqua, o vuoi metadella a modo di Toscana. 477.
- Mettere a fuoco. Poi, questo pignattello mettilo a fuoco che sia temperato. 46.
- d'ariento. Se vuoi fare drappi d'ariento, quella medesima ragione e condizione si vuole avere a mettere d'ariento, che mettere d'oro. 442.
- di biacca. Ancora certe tavolette le quali s' usano per mercatanti, che sono di carta pecorina ingessata e messe di biacca a olio. 6.
- di bolo. Queste due parti (il disegno e il colorire) vogliono questo cioè: sapertritare o ver macinare,... rilevare di gesso, mettere di bolo, mettere d'oro, brunire, temperare ec. 4.
- d'oro. Queste due parti (il disegno e il colorire) vogliono questo, cioè: sapere tritare, o ver macinare.... ingessare e radere i gessi, pulirli, e rilevare di gesso, mettere in bolo, mettere d'oro, brunire ec. 4.
- giù. Staendo la fiura bene, abbi la detta penna, e va'a poco a poco fregandola su per lo disegno; non tanto però, che squasi ti metta giù il disegno; non tanto però che tu non intenda bene i tuoi tratti fatti. 422.
- Mezza chiara, « Tinta di colore mezzo chiaro, » E poi gentilmente disegna, e vieni conducendo le tuo chiare, mezze chiare, e scure a poco a poco. 45.
- Mezzano agg. a colore. Togli poi il mezzan colore, e va' campeggiando di quelle pieghe scure. 72.
- Mezzi. Ragguarda prima di che spazio ti pare o storia o figura che vogli ritrarre; e guarda dove ha gli scuri, e mezzi, e bianchetti. 29. E questo vuol dire che hai a dare la tua ombra d'acquerelle d'inchiostro, in mezzi, lasciare del campo proprio; e a' bianchetti, dare di biacca. tvi. Vedi Chiareggiare.
- Mezzo. Far bollire per mezzo, « cioè in modo che la materia bollendo si riduca alla sua metà. »— E fallo (l'olio di linseme) bollire per mezzo, e sta bene. 91.
- Tornare per mezzo. « Ridurre alla metà. » Ma per fare mordenti, quando è tornato (l'olio di linseme) per mezzo, mettivi per ciascuna libra d'olio un' oncia di vernice liquida. 91. E quando è il sole lione, tiello (l'olio di linseme) al sole, il quale se vel tieni tanto che torni per mezzo, è perfettissimo da colorire. 92.
- Miccino. Poi togli un poca di sinopia scura, con un miccin di nero, e profila ogni stremità di naso, d'occhi, di ciglia. 447.
- Midolla di pane. E se alcuna volta t'avvenisse trascorso, che volessi tor via alcuno segno fatto per lo detto piombino, togli una poca di midolla di pane e fregavela su per la carta. 12.
- \* Migliuolo, Mugliuolo e Miolo, « Bicchiere. » Quando l' hai così brunito e ben netto, togli uu migliuolo, presso a pieno d'acqua chiara ben netta, e mettivi dentro un poca di quella tempera di quella chiara dell' uovo. 435.
- Miniare. Prima, se vuoi miniare, conviene che con piombino o vero stile disegui figure, fogliami, lettere, o quello che tu vuoi, in carta. 457.

- Miniatore. Che quanto la (il lapis lazzari) tirì più sottile, tanto vien l'azzorro sottile: ma uon sì bello e violante e di colore ben nero; che il sottile è più ntile ai ministori. 62.
- Minio. Rosso è un colore che si chiama minio, il quala è artificiato per archimia. 41.
- Minuta. a Erba cotta per lo più le foglic della bietola, tritata minutamente. » Abbi la chiara dell'anvo in accelella invetriata, ben netta. Togli una scopa com più rami, tagliata gualiva; a come rompessi lo spinaca o ver minuto, così rompi questa chiara. 451.
- Mischiato. E se vuoi cognoscere la buona pietra (tapta lazzari), togli quella che vedi sia più piena di colore azzurro, però che ella è mischiata tatta como cenere. 62.
- Misura. E la prima misura che pigli a disegnare, piglia l'una della tre che il viso, che na ba in tatto tre; cioè la testa, il naso, e il mento colla boc-
- Mistidado, « É parola restata nel dialetto veneto, ma pare che in autico fosse ancera propria de' Toscani, perchò si trora ne' Documenti d'Amore del Barberino. Mescolato, a Il qual colore (cinabraze) si fa della più bella sinopia che si truori e più chiara, ed è missidada e triata con bianco saggioranni. 39.
- Miuolo, Bicchiere. Poi abbi mezzo minolo e var bicchieri di lisciva ben forta.
   Mettivi dentro questo zafferano. 49.
- Módano. Fa' i tuoi modani, cha rispondano bene ad ogni faccia. 441.
- Mola. « Ruots da affilero. » Poi vattene alla mola, e arruotala e falla ben piana e pulita, di laighezza di due dite, o come puoi fare. 436.
- Mola, « Mecina, » Vedi. Agugiare.
- Mollette. Togli il tuo oro fine, a con un peio di mollette o vero pinzette piglia gentilmente il pezzo dell'oro. 434.
- Molliccico « Molliccio. » Quando tu vuoi tignere la carta di cavretto, convienti prima bagnorla con acqua di fontana o di pozzo, tanto diventi mollicciea, o morbida. 17.
- Mordente, El si fa mordente, il quale è perfetto, in moro, in tayola, lu vetro, in ferro, e in ciascholum longo, 431.— Se vono che questo mordente... duri este di, innanci che sin da mettere d'oro, non vi mettere verderente. Se vuo che duri quatto di, mettiri on poco di verderame. 152.— E an international descriptions de la prode si fa per questo modo. Togli sigli mondi, sa quen iliu deno e tre volte. 133.— Su na restagli in mentio, streenite con petra. Ilina due o tre volte, 133.— Su na restagli in mentio, streenite con petra.
- Mordente a olio e d'aglio. E poi puoi mettere le diademe o campi d'oro con mordenti ad olio; e gli adornamenti con mordenti d'aglio, e verniesti poi. 465.
- Mordere. E quando morde (il mordente) na poco, metterlo d'oro fine. 428.

   E se vedi che (il mordente) piecola cosa morda e trgna, allora togli
  le piazette, taglia un mazzo pezzo d'oro fino o d'oro di metà, o d'ariento
  bencho non durano, e mettilo sopra il detto mordeote. 431.
- Morella. a Color paonazzo. a Nel tignera le tua carte nel colore dolla morella o

vero pagonazza, togli per quella quantità di fogli ebe ho detto di sopra, eioè mezza oncia di biacca grossa e quanto una fava di lapis amatita. 18.

Morello. a Lo stesso che Morella. a La prieta pura (dell'amatito) è di color di pagooazzo o ver morello, ed ha un tiglio come cioabro. 42. — A colorire un vestire pagonazzo, o vero morello, in Iresco. Rub. del cap. 76.

Mortaia. Pesta prima questa tal prieta (l'amatito) in mortaio di bronzo, perchè rompendola in su la tua proferities prieta, si potrebbe spezzare. 42.

Mortaro, Convienti per mortaro di bronzo pestarlo (il giallorino). 46.

Mortina. • Mortella. » Prima ti conviene avere cuoio bianco, el quale non aia

eoneio se non eon mortina o vuoi eefalonia 469

Mustrare. Ma gnarti ehe non fusse pietra d'azzurro della Magna, ehe mostra

Mostrare. Ma gnarti che non Insse pietra d'azzurro della Magna, che mostri molto bella all'occbio, che pare uno smalto. 62.

Mozsatura. Vedi Colla di spicchi.

Mozzetto, agg. di pennello di vaio. E se vuoi rimangano i tuoi disegui na poco piò lecchetti, davvi un poco di acquerella,... come un pennello mozzetto. 45.

Muro (in). Lavorare in muro. E tieni bene a menta, ebe ehi imparasse a lavorare prima in moro, e poi in tarola, non viena così perfetto maestro nell'arte, come perviene a imparare prima in tarola, e poi in muro. 403. Vedi Colorire in frezco.

Musaico. Vedi Guscio d' uovo.

Muta, Voita, Fiata, E se l'azzurro venisse lordo di niente, piglia un poco di lisciva o d'acqua chiara, e mettila aopra il vasellino e rimescola insieme l'nno e l'altro: e questo farai dne o tre mute, e sarà l'azzurro beu purgato. 62.

Naturale. a Ritrarre e disegnaro del naturale. a Ritra'ne (degli animali) e disegna più eba puoi del naturale, e proversi.

Negro. e Color nero. a Poi è negro il quale si fa di sermenti di vite, i quali sermenti si vogliono bruciarli. 37.

Nero. E quando (i zermenti di vite) sono bruciati, buttarvi an dell'acqua, e

spegoerli a tirarli a modo dell'altro nero. 57. Nocchinolino, a Piecolo nocchio, o nodo, a Va' poi con punta di coltellino ricer-

candola, se nessuno nocchiolino vi fusse, e tollo via, 425,

Nocciolo, Vedi Puzza.

Nocciuo letto, Vedi Mella.

Nodo della coscia. Dal bellico al nodo della coscia, un viso; dalla coscia al ginocchio, due visi. 70.

 della mano. Dal gomito al nodo della mano, nu viso ed una delle tra misure. 70.

Occhio di vetro. Quando è seceo (il cimiero) radilo e puliscilo; e poi se bisogna fare occhi di vetro, con gesso da rilevare li commetti e rilieva, se di bisogno è. 169.

Ocria. Gisllo è un color naturale, il quale si chiama ocria. 45. — Quando tu vuo' tignere carta di carretto, o veramente foglio di carta bambagina, togli quanto una mezza noce di verdeterra, e per la metà d'essa un po' d'ocria.

- Togli quanto una fava d'oeria scura (che sono di dne ragioni ocrie, ebiare e scure).
- Olio. Lavorare d'olio in murb, o in tavola in ferro e in pietra. Innanzi che pin oltro vada, ti voglio insegnaro a lavorare d'olio in mnro, o in tavola, che l'usano molto i tedeschi, e per lo simile, in ferro e in pietra. 89.
- di linseme. Togli olio di linseme chiaro e bello, e agnila (la carta) con bambagia del detto olio. 24.
- d'uliva. E con pennello, a modo che tigni le carte tinte, così ne da'aopra
  queste pietre che sieno nette: e vogliono essere le dette pietre prima unto
  d'olio d'niva. 23.
   Ombra. Togli poi il vasellino della terza incarnazione, e va'nella stremità del-
- l'ombre, lesciando sempre in nella stremità elle il detto verdeterra non perda suo eredito. 67.
- Ombrare. E ombra un poco sotto il labbro di sopra, ebe vuole pendere un poco più scaretto ebe il labbro di sotto. 67.
- Opera. « Fiori, feglie od altri ornamenti che rilievano sul eampo d'una atolfa, o tela o simili. » Nella quale (tavodetda) vaole easere disegnato d'ogni regiene d'erappo di seta che vnoi, o di foglie, o d'animali, e la'che sia in forma distagliata e disegnata che le facec tra tutte e quattro vengano a riscontrarsi insteme, e fare opera compita o legata. 175.
- musaica. E questo basti alla detta opera musaica o vuoi greea. 472.
- Orafo, « Orefice. « El ti è di bisogno far lavorare a uno orafo duo cannello d' ottone o ver d'ariento, le quali sieno tonde di sopra, e più aperte di sotto, si come sta la tromba. 485.
- Orefice. Vedi Spazzatura dell' oro.
- Oro. Avvisandoti che l'oro che si mette in sn'mordenti, spezialmente in questi lavori sottili, vnole essere il più battnto oro, e il più fiebole che possi trovare: che à "egli è sodetto, non poni adoperarlo si beno. 451.
- di metà, a Oro falso battuto. » Ancora ti guarda da oro di metà, chè di subito viene negro. 95. Vedi Mordere.
- macinato, Vedi Cardare.
- Orpimento, « Questo orpimento è fabbricato specialmente in Sassonia, per mezo della sublimatione del 2016 o dell' sensicio bisnoce. Esco è di un giallo compatto, di massa opaca, e di apparenza vetresa. Gli antichi Latini la chiamarono carri figuratura, quasi color d'oro. Son e trova sancora del naturale andel terre vulcaniale, edi in migliore viene della l'erria. . Gialto del naturale andel con e della considera del considera del servica. Sontiale d'archimia, ed è propio tocco, 47. Vedi Coloruszo.
- Osso. E quando la detta tavoletta (da dizegnare) è accintta bene, togli tanto susse ben tritato per due or ce he sita bene; e quanto più scittle, tante meglio. S.

   E quando tin a' hai bisegno per ingessare la detta tavoletta, togli meno di mezza fara di quest' sous o mece, e cella scitira rimena quest' cose, e va' distandendo con le dita per tutta questa tavoletta, frei, Bisegna sapere che, costo ò buno. Togli cosso delle cosse e della die delle galliono o di esponen. T.— Nella earta bambagina paci disegnare col predetto piombino, senza coso, e derinandi cen cosso. A
- Overa. Vedi Opra.
- Ovra. « Opera. » Poi vattene dal fornaro la sera, quando ha lasciato ovra (cioù

- quando ha finito di enocere il pane. 55. Ma el ti fa pur biaogno saper a che modo gli (é carboni) puoi mettere in overa: chè non si può Jare senze pennelli. 63.
- Pagonazzo. Le prietz pura (dell' amatito) è di color di pagonezzo, o ver morello, ed ba un tiglio come cinabro. 42.
- Paletta. e Pezzo quadro di carta usato per mettere d'oro. » Ma fa'che l'oro esca fuori della carta una corria, tanto che la paletta della carta uno si bagni. 154. Or, come hai fatto che l'oro tocchi l'acqua, di subito e presto tira a te la mano con la paletta. 154.
- Palio. Ma convienti poi, perché alcana volta questi palii che ai fanno alle chicae, anno portati di faore, piovendo; e per tanto hisogna provvedere d'avere una vernice ben chiara. 462.
- Palliare. « Tirare linée sottili di colore diverse diritte o in altro mode sopre le stremit è no' lembi di no pamo o d'altro. Viciere. » Se voio fare drappo di seta o la tavola, o in maro, campegnia di cianbra, e pallia o ver vitte di minio; o voi di simonja scara, e pallia di cianbro o di giallorino, 444. — E poi con altri colori vi palliando e adorsando il detto campo con di che colore ta vuoi, che isvarii partitamente de lempo, 170.
- Palpone. e in forza d' avv. Tastando, e palpando celle dita. » Poi tasta l' oro, se vuole essere aucora hrunito: vollo palpone tastandolo sempre con dubbio. 158.
- Pane di gesso. Poi 'l metti (il gesso) in su un pezzo di pannoliuo forte e hianco; e così fa' tanto, che n'abbi tratto un panc. 417. — Togli 'l pane di questo gesso, e col coltellino il taglia sottile, come tagliassi formaggio. foi.
- Panetto. \* Piccolo pane di gesso, di calcina, o d'altro. » Poi ne fa panetti (della calcina) piccoli, mettili al solo sa per li tetti; e quanto più antichi aon questi pauetti, tanto più è migliore hiunco. SS.
- Particella. « Piccola parte. » E togli i peli del mezzo della coda, i più dritti e più sodi, e a parco a poco ne fa cotali particelle, e bardi con muglinolo di acqua chiara, ca particella e a particella gli premi e attignicon le dite. 64.
- Partita. e Sorta, Grado, Qualità. s Se vuoi fare un azzurro, cioè un vestire, ob tutto biancheggiato nè tutto campeggiato, togli di tre o di quattro partite di azzurro citemarino. 416. — Quando son hen secchi [gli azzurri] secondo le partito che hai, accondo le alluoga in cuoro, o in vesciche, o in borsa. 62.
- Pasta. E se le volessi (le santelene) fare pure di pasta, mescolavi minio macinato, cioè la polvere asciutta mescola colla detta pasta. 488.
- Pastello. Ben è vero, che (l'azzurro della Magna) con erte, o ver pastello, si vuole ridurre a perfezione. 60.
- Pece di nave. Prima togli di questa pece di nave, e bene bogliente ne da' e imbratta bene il muro. 176. Pegola. « Pece. » Quande bai fatto questo, togli della medesima pegola, 8 vero
- pece, e togli mattone hen acceo e naovo, pesto. 476.

  Peli della penna. Le barbe. E se di primo tratto non ti viene hene in mi-
- anra la tua atoria o figura, abbi una penua; e eo' peli della detta peuna....
  frega e apazza aopra quello che hai disegnato, il carbone.
- A pelo a pelo. « mod. avy. Precisemente. Nè più nè meno. » Dall' altro capo di

- sotto vogliono (le cannelle) essere frabicate in quella forma , aì coma stanno i busi del naso ; e taoto minori ch' entrino a pelo a palo na' detti busi. 485.
- Pelle. E comincia per aleum lungo a spicarea questa tal colla dalla pietra, tanto che con la mano peus nigliare così fatta pella, o ver carta. 23. E si e con tamperata mano, acciò che queste cotal pelle tu la possi spicarea dalla prieta con attumento, a modo d'una cerai. ci. Et e questa tale pella, tu vuoi provaria, innanzi la spicchi dalla prieta, togli olio di linsema hen bolitico 23.
- Peluccio. Piccolo pelo. Vedi Velluto.
- Pelusso. Vedi Felluto.
- Pendere, Se vuoi che penda in chiaro, l' orpimento vinca; se vuoi che penda in
  - isenro, Parturro vinca. 35. Vedi Ombrare.

    Penna pelosa. Penna dal lato de' peli o harbe. Ouando hai fatto così, to-
  - Penna pelosa. a Penna dal lato de petro harhe. a Quando hai latto coa; so-gli da capo la penna pelosa, e spazza bena il detto carhone. 30. femperata. Alcona volta puoi diseguare in certa hamasgiua pur con penna che sia temperata sottile. 43.
  - Pennegojare. « Tratteggiere, diseguare colla penna. « E disegna con leggiere mano, e quiri sombra le pièpe e i viai, come facessi colle penna che si disegna, a mode si penneggiese, 422. E d'aba il primo della penna che si disegna, a mode si penneggiese, 422. E d'aba il primo della penna che si disegna, a mode si penneggiese, 422. E d'aba il primo della penneggiese, percheà il detto uno si può fare se uno di punto. 472.
- Pennelletto. Alcuni maestri sono, che, poichè hanno rilevato quella che vogliono, dánno una volta o dus di gesso, di quello che hanno ingessoto la detta ancona, pur di gesso sottile, eon pennelletto morbido di setele. 124.
- Pennello acuto. Poi togli un pennello di vaio, acuto, e con bisneo paro fa' i bianchi delli occhi, e iu su la panta del neso, e un pochettino della proda della hocca. Tocca cotsi irilavuzzi gentili. G'?.

  — aguzzo. Poi abbi un pennello aguzzo di vaio, e vo' rifermando bene ogni
- contorno, uaso, occhi, labbri e orecebi, di questo verdaccio. 67.

   grosso. E fanne un pennello grosso, dove vada una libra delle dette setole,
- a legalo a un'asta grossetta. 65.

   marbido. Togli olin di linseme heu bollito, a modo che t'insegnerò ne' mor-
- denti; e con pennello morbido ne da' una volta per tutto. 25.

   mozzetto. E sombrare con pennello fatta di code di vaio, mozzetto e aquasi sempre asciutto. 10.
- morso. E fanne di quelli che la punta sieno beu gualive di ciascuna aetola, che si chiamano pennelli morzo. 65. E con pennello di set-la morzo, premuto col dito gresso, e col lungo della man zanca, va'e comincia a ombrare. 67. Fa'che sia calda (da colla) quanto puoi, e con pennella di selola manzo a mobilo ne da'a cioscona delle parti. Garante di selola manzo a mobilo ne da'a cioscona delle parti. Garante
- pontio, puntio o punzio. E fanne di quelli (pennelli) che le punte siena ben gualive di cissenna setole, che si chiamano pennelli mezzi; e di quelli che sieno puntii, d'ogni maniera di grossezza. 65. — Poi piglia un pennello piecola e pontio di setole con un poco d'ocria senza tempera, liquida

- coma acqua. 67. Poi togli un poco di sinopia senza tempera, e col pennello puntio sottila va' tratteggiando nasi, occhi e capallature. ici.
- Pennello di setole. I pennelli di setole si fanno in questa forma. Prima tagli setole di porco bianco, che sono migliori che la negra. 63.
- sottile. Allora togli o penna temperata ben sottile, o pennel sottile di vaio sottile. 23.
- di raio. E posì sombrere le pirghe di acquerella d'inchietre; cioè scopa quanto un guscio di noce tenesi deutre dus gencio d'inchietre, e sombrere con pennello fatte di code di vaio. 10. Nell'arte è di bisagna adoptere de region di pennelli i cioè pennelli di sono personelli di settale di non pennelli di settale di nella di come da mettere d'ore, ni come la reverse de pennelli di settale di ni come da mettere d'ore, ni come la reverze di pistio, che vaole essere un poco mezette colle forbicios. 64.

Perfesione, Vedi Grattare,

- Pesco. egg. di colore. Come tu de' tignere le carte di colore ressigno, o aquesi color di pesco. Rub. del Cap. 20.
- Pessa. Gnerda la pezza intera del cinabro, e dove è in maggiore altezza il tiglio, più disteso e dilicato, questo è il migliore. 46.
  - Pezso d'oro o dell'oro. Pei in su queto tale cascinello mettiri su un pezro d'oro be distes, e cou une mella en piana tanglia il detto ora pezzo di come per biogno i fa, 134. Allora togli dell'oro, e mettirene su a pezzo, o mezzo pezzo, pianeme alitando prima col fiut. 138. Sapi che l'oro che si matto in piani, son so un vorrebbe trarre del dacato altre che canto pezzi, dove se su tras cento quarattaiequa. 159.
  - Pezzoletto. « Piccolo pezzo, Pezzetto. » Ancora se non vaoi fare con mano, togli un pezzoletto di spagna ben gentile initata nella detta vernice; e rallandola con la mano sopra l'ancona, vernica per ordine a leva e poni coma fa bisogno. 135. — Vedi Gesso da sartori.
  - Pessiola. Se'erti colori che non banno corpo, i quali si chiamano pezzola, equili si fa d'ogni colore; a non bieggas e non torre un peco di questa peter zuola di qual colore la si sia tinta o colorita, metterla in un resellino invertirito, o in una coppa; metterri della gomma, ed è bunon a lavorare. 461-1.

     E per lo simile pono l'are a sombrare di c'olori o di pezzole, ascondo cha i ministri edoprano, clo. E millimente su per la detta carta puoi comparere di colori, ci di pezzole, ascondo la prodetta tempera. 422.

Pessuolo, Vedi Pezzo d' oro.

Pianetto, Vedi Spolverizzare,

- Piano dell'ancona o della tavola. Poi il raccogli (il gasso macinato) con intecca, mettilo in su'il piano dell'ancona, e con una stecca ben piana e grandicella, ne va'coprendo tutti i piani. 415. Vedi Groppo e Ancona.
  - Piastra. Poi abbia una piastra di atagno, o di piombo, che sia alta d' intorno un dito, sì come sta una lucerna; e tiella mezza d'olio, e quivi tieni i tad' pennelli in riposo, che non si secchiao. 93.
- Piatto (di) « detto d'un modo di adoperare il pennello. » E incomincia di piatto il detto pennello a fregare sopra e in quelli luoghi dove dee essere il bianchetto e rilievo. 31. Vedi Lacorare di piatto.

- Piega. E puoi aombrare le pieghe di acquerella 'd'inchiostro, cioè acqua quanto un guscio di noce tenessi dentro due goccie d'inchiostro. 10.
- maestra. Togli lo stile d'argento, e va' ricercando su per li contorni e stremità de' tuoi disegni, e su per le pieghe maestre. 30.
- Pieno. " Detto del colore. " Poi se, l'azzurro è di buon colore e pieno, mettivi dentro in poco di colla stemperata. 83.
- Pietra da brunire. Vero è che ad alcuni piace molto brunire pur su per la carta tinta, cioè che la pietra da brunire la tocchi e cerchi, perchè l'abbi un poco di lustro. 47.— La ragione è questa: che fregando la pietra da brunire sopra la tinta, per lo suo lustro, toglie il lustro dello stile quando disegui. ivi.
- da macinare colori. Che sono di più regioni pietre da macinare colori, si come proferito, serpentino, e mermo, 36. Ma sopra tutte è il preferito: e togli di quelli così lucidi lucidi, è meglio: e meglio un di quelli che non sieno tanto tanto puliti: e di larghezza da mezzo braccio in su di quadro, ivi.
- Pignatta. Poi abbi una pignatta nuova, e mettivili (i bastoni di salcio) dentro tanto, quanto la pignatta sia piena. 33. Vedi Fornelletto.
- Pignattello. Togli uno spicchio di colla dagli speziali, non di pesce, e mettila in uno pignattello in molle in tanta acqua chiara e netta quanto possa tenere due mugliuoli comuni. 46.
- Pintore. Poi togli un vasello da pintori, grande e capace ai detti colori macinati. 46.
- Pinzetta. Vedi Mordere, Mollette.
- Piombino. « Stile di piombo. » Nella carta bambagina puoi disegnare col predetto piombino senza osso, ed eziandio con osso. 12. E se alcuna volta t'avvenisse trascorso, che volessi tor via alcuno segno fatto per lo detto piombino. togli una poca di midolla di pane, e fregavela su per la carta. ivi. Vedi Miniare.
- « Peso di piombo. » E a questo (filo) che batti per lo mezzo, a cogliere il piano, vuole essere uno piombino da pie del filo. 67.
- Pizzare. Attaccare. » Quando è squasi asciutta (la doratura) che poco poco pizza, allora abbi il tuo oro fine, e ordinatamente metti e copri il detto stagno del detto oro fine. 99.
- Poggiuolo. « Loggia , Terrazza. » Alcuna volta si lavora in camere, o sotto logge o poggiuoli. 477.
- Polpastrello. E non far con altro polpastrello di dito, chè egli (l'anulare) è il . più gentile che abbi la mano. 454.
- Porfido. Rosso è un colore naturale che si chiama sinopia, o ver porfido. 38.
- Porpora. « Panno del colore di porpora. » E volendo vestire Nostra Donna d'una porpora, fa' il vestire bianco, aombrato d'un poco di biffo chiaro, chiaro. 446.
- Porporina. « Sorta di colore, oggi chiamato Oro musivo. » Questo colore di porporina si fa per questo modo. Togli sale armeniaco, stagno, zolfo, ariento vivo, tanto dell' uno quanto dell' altro: salvo che meno d'ariento. 439. Io ti voglio mostrare un colore simile all'oro, il quale è buono in carta di questi miniatori, e ancora in tavola se n'adoprerebbe; ma guarti come dal

- fuoco o da veleno che questo colore, il quale si chiama porporina, non si avvicinasse a nessun campo d'oro, 459.
- Porre. E innenzi che lo metta d'oro (il gesso) guarda se è di bisogno con punta di coltellino raderlo e spianarlo e nettarlo di niente: chè alcuna volta il tuo peanelletto pone più in un luogo che in un altro. 157.
- Posare. « Far la posatura. » Poi el lascia posare per ispazio di una ora o due o tre; e butta via l'acqua. \$2.
- \* Povolare. « Pioppo, Oppio. » Vedi Ancona.
- Pratica. E così la natura per grande uso si convertisce in buona pratica. 404.
- Praticare. « Adoperare con pratica. » Ma veggendo tu lavorare, e praticare la mano, ti farebbe più avidente che vederlo per iscrittura. 67.
- Pratico. Ancora io ti avviso, quando tu sarai più pratico, e voler perfettamente biancheggiare d'acquerelle, come fai l'acquerella d'inchiostro. 32.
- \* Pria. a Pietra » Ancora per diseguare ho trovato certa pria nera, che vien del Piemonte, la quale è tenera pria. 34.
- Prieta. « Pietra. » Per triarlo come si de', togli una prieta proferitica rossa, la quale è pietra forte e ferma. 36.
- Procurare. « Cercare con cura , con attenzione. » Va' ancora procurando se v'è chiovo, o ferro, o punta di ferro che avanzasse il piano. 415.
- Proferitico. Di proferito, ossia di porfido. E macina bene tutte queste cose in su prieta proferitica con acqua di pozzo, o di fontana, o di fiume. 46.
- Proferito. « Porfido. Pietra da macinare colori. » E quando vedi sono tornati . (gli ossi) bene bianchi più che cenere, tranegli fuore e macinagli bene in su proferito. 7. « Porfido. » Vedi Pietra da macinare colori.
- Profilare. « Disegnare o colorire i contorni delle figure delle pieghe o simili. »

  Tale pennello vuole essere appuntato con perfetta punta per profilare. 64. —

  Poi togli in un vasellino un poco di sinneja scura, e con detto pennello

  profila il contorno degli occhi sopra le luci degli occhi. 67. Poi col profilare della sinopia, va' ritrovando i contorni e le stremità della capellatura. 67.
- Profiluzzo. Poi profila gli occhi di sopra un profiluzzo di negro, con alcuno peluzzo, come istà l'occhio, e le nari del naso. 447.
- Prefondità delle pieghe. E poi al detto modo va' cercando col detto pennello pur nella drofondità delle dette pieghe. 31.
- Prosperare. « Detto della luce. « E se la luce prosperasse con finestra che fusse maggiore d'altra che fusse ne' detti luoghi, seguita sempre la più eccellente luce. 9.
- Pulire. Lavorare in muro, bisogna bagnare, smaltare, fregiare, pulire, disegnare, colorire in fresco. 4. — i gessi. Queste due parti (il disegno e il colorire.) Vogliono questo, cioè: saper tritare o ver macinare, incollare, impannare, ingessare, e radere i gessi, pulirli, rilevare di gesso cc. 4.
- Punta del pennello. Poi, in sulle stremità de' rilievi, nella maggiore altezza, togli un peunello con punta; e va' colla biacca toccando colla punta del detto pennello. 51.

- Punta (di). a Il contrario di Di Piatto. » E con queste colore, tu con pennelletto di vaio, di punta vai ritrovando a pezzo a pezzo le tue ombre. 471. Vedi Penneggiare.
- Puntaruolo. Ma prima gratta la perfezione delle pieghe con qualche puntaruolo di ferro, o agugella. 83. Vedi Rosetta.
- Puntolina. Poi rivolgi la penna volta în giu e mettitela în sull'unghia del dito grosso della man zanca, e gentilmente a poco a poco scarna e taglia quella puntolina. 44.
- Puzza, « Sucidime. » Se nulla puzza, o nocciolo, o granellino vi fusse, mandalo via, 434.
- Quadra. « Forma, Figura, Misura. » Ma prima che il lava (il vetro), taglialo di quella quadra che 'l vuoi. 172.
- Quadro. a Cosa di forma quadra. n Abbi a modo d'una tasca fatta di fogli incollati, o pur di legname, leggiera, fatta per ogni quadro, tanto vi metta un foglio reale, cioè mezzo: 29.
  - « In forma quadra. » Abbi una carta tagliata di quadro maggiore che il pezzo dell'oro, scantonata da ogni cantone. 434.
- Quarro. « La quarta parte dell'oncia. » Prima togli un quarro di biacca grossa: quanto una fava di ocria chiara, men che mezza fava di nero. 22.

Quattrino. Vedi Stagno battuto.

# Radente, Vedi Raffietto

- Radere i gessi. Queste due parti (il disegno e il colorire) vogliono questo, cioè: saper tritare o ver macinare, incollare, impannare, ingessare e radere i gessi e pulirli ec. 4. E questo, perchè il piano non si può radere troppo perfettamente, e perchè il ferro è piano con che radi il gesso, dove lievi, riman bianco come latte. 120.
- Raditura. « Raschistura. » Egli è una colla, quale si fa di raditura di carta di cavretto, o di pecora. 111. — Abbi raditura di carta pecorina: bollila bene con acqua chiara, tanto che venga a una comunal tempera, cioè colla. 178.
- Roffermare. Poi va'raffermando con un pennello piccolo con inchiostro puro, tratteggiando le pieghe, i dintorni, nasi, occhi e spelature di capelli e di barbe. 31. Poi conviene ehe con penna raffermi ciò hai disegnato. 457. Poi piglia la penna, e lo inchiostro puro, e rafferma, si come fai in tavola con pennello. 464.
- Raffietto. Fa' fare certi ferretti, che si chiamano raffietti, come vedrai a'dipiutori, di più ragioni fatti. 445. Abbi prima un raffietto piano e largo un dito, e gentilmente va'intorno intorno al piano radente la cornice. 421.
- Ragia di pino. Togli dagli speziali sei oncie di ragia di pino, tre oncie di mastrice, tre oncie di cera nuova per ciascuna libra di lapis lazzari. 62.
- Ragione. Qualità. Sorta. Togli quanto una punta di coltellino di cinabrese chiara: mescola con li predetti i colori tutti insieme per ragioni, e fa'il detto colore corrente e liquido. 67.
- Ragnato. Sottile e bucherellato a modo di tela di ragno. In cornici e in fogliami si passa meglio d'oro più sottile, ma per li fregi gentili degli adornamenti de'mordenti, vuole essere oro sottilissimo e ragnato. 439.
- Raschiare. Togli una carta di cavretto, e dalla a un cartolaio, e falla tanto raschiare, che poco si tegna. 24.

- Rasposo, Vedi Arricciato, Intriso.
- Regolo. Abbi un telaio fatto si come fosse una finestra Impannata, lungo due braccia, largo un braccio, confitto in su'regoli panuolino o vuoi canovaccio. 475.
- Ricamatore. Ancora ti conviene alcuna volte servire ricamatori di più ragioni disegni. 164.
- Ricampeggiare. Poi stà alcun d'e riforna, e vedi come sou coverti, e ricampeggia come fa mestieri. 93. — Va' più e più volte coi detti colori, mo dell'und e mo dell'altro, ricampeggiandoli e ricommettsudoli insiema con bella ragione, s'aunsti con delicatezza. 445.
- Ricercare. E cou inchiostro puoi andere ricercando i contorui e le stremità del disegno di sotto. 25. E così cou sentimento ricercare tutto il viso e le mani dove he essere incarnazione. 67.
- mani dove ha essere incarnaziona, 67.
  Ricetta. Ve u' è più ricette: ma io fi consiglio per lo tuo denaro togli i colori
- Ricreare. a Ravvivarsi, Tornar vivace. » Di subito ogni colore perde di sua forza, e couviengli ubbidire alla vernice, e uon ha mai più possanza d'andarsi ricercando con la sua tempera. 153.
- Ricuocere. e Rimettere al fanco i vetri coloriti. a Aombrato che hai col predetto colore, tu puni colorire alcuni vestimenti, e tratteggiare di colore ad olio: e questo non fa luogo ricuocere, uò nou si vuol fare, perchò uon faresti nieute. 474.
- Ridisegnare. E abbi una penna appresso; chè quando alcun tratto non ti venisse hen fatto, che coi peli della detta peuus pussi torlo via, e ridiseguario. 422.
- Riformare. Vedi Pennello aguzzo.

fatti, per amor delle pratiche, 44.

- Riga. Poi fa' una riga lunga, diritta e gentile, la quale dall'uno de' tagli sia amussata, che uon s'accosti al muro. 87.
- Rilevare. Sappi che la diadema si vuole rilevarla in su lo smalto fresco con una cazzunia piccola, in questo modo. 92. — Togli di quel gesso da rilevare, se volessi rilevare fregio o fogliame, o attaceare cotali priete preziose in certi fregi dinauzi o a Dio Fadre o di Nostra Doona. 124.
- di gesso. Queste due perti (il disegno e il colorire) vogliono questo; cioè:
  saper tritare..., ingesso e radere i gessi, pulirli, rilevare di gessu ec. 4.
- Rillieno. Seguita di dare il rillavo alle tue figura o veramenta disegno, secondo l'ordino delle finestre che travin el detti loughi. 9 E così seguitando la loce da qual mano si sia, da'el teo rillevo e lo serro secondo la ragiono detta. toir. E voglia con debtia regionevo i intenderla o seguiurla (la lace); perchè cò mancando, uon sarebbe tvo lavorio con nessuno rilievo. 0. Vedi Feptiame.
- Rilierusso. E va' ricercaudo su per li dossi del viso, biancheggisudo a poco a poco con diletal mudo, per fino a tanto che pervegna con biacca para a toceare sopra alcuno rilieruszo più in fuora che gli altri. 447. Vadi Pennello acuto.
- Rimendare. Fa' pure ragiona che rompa la pasta, senza lesione della figura, percha tu puoi levara, aggiugnere, a rimendare dove la figura mancasso, 185.

- Rimescolare. Mettila (la calcina) spolverata in uno mast ello per ispazio di di otto, rimutando ogni di acqua chiara, e rimescolando ben la calcina e l'acqua. 58.
- Ripriemere. Quando la lisciva è ben tornata azzurra, mettila sopra un'altra scodella invetriata, e rimetti iu sul pastello altrettanto lisciva, e ripriemi a modo usato. 62.
- Risalgallo. Questa sostanza minerale detta in antico Risagallo e Risigallo, è una specie d'orpimenté rosso, che spesso si trova antio coll'arsenico. Nasce in montagne, e ne' luoghi vulcanici. Quando è in massa, ha un colore di scarlatto, ma diviene aranciato, se è ridotto in polvere. In cento parti, ne ha 70 di arsenico, e 50 di zolfo. Giallo è un colore giallo, che si chiama risalgallo. Questo colore è tossico proprio. 48.
- Rispondere. E anche sarebbe buona (la colla) a temperar gessi, ma ella è di natura magra; e al gesso che ha a tenere oro, vuole rispondere grassetta. 441. — Rispondeva (il colore d'ocria) non tanto chiaro quanto è giallorino. 45.
- Ristata. Quella maggior quantità di colore che nel dipingere lascia il pennello, dove si ferma. E dove vuoi mettere d'oro, e dove hai bagnato colla spugna, va' mettendo di questo bolio distesamente, guardandoti dalle ristate che fa alenna volta il pennello. 45.4
- Ritagliare. Far risaltare dal campo d'una tavola i contorni delle figure con segni fatti col pennello, o con ferretto aguzzo. E con pennello picciolo di vaio va'coprendo e ritagliando le figure del campo, si come vedrai quelli segnolini che grattasti colla agugella. 140. Se vnoi fare senza ritagliare con biacca e pennello, togli i tuoi ferretti, e radi tutto l'oro ch' è di avauzo o che va sopra la figura. ivi.
- Ritocare in secco. Aombra lo scuro con azzurro oltramarino, e la incarnazione più chiara ombra con verde terra, ritoccandolo poi in secco. 77.
- Ritrarre. Avendo prima usato un tempo il disegnare.... cioè in tavoletta, affaticati e dilettati di ritrarre sempre le migliori cose che trovar puoi per mano fatte di gran maestri. 27.
- di naturale. Attendi che la più perfetta guida che possa avere e migliore ti mone, si è la triunfal porta del ritrarre di naturale. 28.
- Ritriare. Macinare di nuovo. Ritorna a ritriare, o vero macinare, di colore in colore, come facesti a lavorare in fresco; salvo dove triavi con acqua, tria ora con questo olio. 93.
- Ritrovare. Va' e comincia a ombrare sotto il mento, e più dalla parte dove dee essere più seure il viso, andando ritrovando sotto il labbro della bocca, e in nelle prode della bocca. 67.
- Rocchietto. Abbi qualche bestone di saligaro, secco e gentile, e fanne cotali rocchietti di lunghezza come una palma di mano. 55.
- \* Romola. « Crusca, » Poi togli acqua calda bollita con romola o ver crusca, e lavagli la faccia. 479.
- Rosetta. a Colorino di rosa. » E puoi fare le tue tinte o in rossetta, o in biffo, o in verde; o azzurrine o berrettine cioè colore bigie, o incarnate, o come ti piace. 45. E dove in muro fai le tue rosette di cinabrese, abbi a mente che in tavola vuol essere con cinabro. 447. Ancora si fa d'un colore di verzino bollito con ranno è allume di rocca; e poi, quando

- è freddo, si macina con calcina viva, a fa una rosetta assai bella, e viene ad avere un poco di corpo. 461.
- Rossetta. a Lo stesso che Rusetta a Poi abbi tre vasellini, i quali dividi in tre parti d'incarazzione; che la più scora sia per la metà più chiara che la rossetta 67. Poi danno una rossetta ne labbri, e nelle gute cotali meluzzione. 67.
- Rosetta. Ferro da granare in tavola. E se in certi trattolini non puo'mettere la rosetta, abbi un punteruolo di ferro che abbi punta come uno sule da disegnare. 442. — Che quanto fai i tuo' fogliami più chiari, tanto gittano meglio si granare colla rosetta, e possonsi meglio brunire colla pietra. 424.
- meglio al granare colla rosetta, e possonsi meglio brunire colla pietra. 424.

  Rosettina. a Piccola rosa. a Poi in aull'assa distendi con vernice, poi taglia (il foglio di stagno) con coltellino, o vuoi prima con istampa fare, o rosettine, o qualche belle cosette. 98.
- Rossigno. Sa vuoi tignere di colore rossigno; .... togli mezza oncia di verdeterra; per la quantità di due fave di biacca grossa; e quanto una fava, di sinopia chiara. 20.
- Rossume d'uovo. a Taorlo dell'uovo. a Tagli la biacca macinata con acqua, e temperala con rossume d'uovo. 32. Togli apugna ben lavata, e abbi un rossume d'uovo con la chiara, 72.
- Ruggine. Vedi Stagno battuto.
- Rullare. Vedi Pezzoletto.
- Subbionino. a Di sabbione, che ha qualità e forma di sabbione. a Questo colore (il verde azzurro) per se medesimo è grossetto e par sabbioniuo. 52.
- Salice. La prima cosa che déi fare, si vuole disegnare la tua ancona o ver tavola, con quelli carboni di salice che per addietro t'insegnai a farli. 422.
- Saligoro. « Salcio. « Abbi qualche bastone di saligaro, aecro e gentile e fanna cotali rocchiatti di lunghezza come una palma di mano. 53. —
- Sangiovanni, a Sorta di bianco fatto di calcina, a Il quale (verde color di saleta) si fa mischiato di biacca a verdeterra in tavola,... in moro, in fresco, mescolato el verdeterra con bianco sangiovanni, fatto di calcina biance e carsta, 57.
- Sangue di dragome a Resina di color rosso cha scala da un albera chiamato dai astoralisti plerocarpus draco. Di tutti colori, saso è il più atto a rappresentare il sangue. Le ricerche de' moderni hanor riconfermato l'opinione di Cennion intorno al pregio di questo colore. Le biacca presto lo distrugge, a Resso è an colorer che si chiama sangue di d'aspone. 45.
- Sanguigno. Quando vuoi fare d'altre capellature, e d'altre barbe o sanguigno, o rossette, o negre, o di qual maniera ta vuoi, falle pur prima di verdeccio, e ritravale di bianco. 69. E così profila ogni contorno di ainopia scura con un poco di nero temperato, e chismerassa sanguigno. 418.
- Sanguineo. Ed è (la lacca) escintta, magra, granellosa, che quesi par terra, e tien colora sanguiueo. 44.
- Santalènu. a Così si disse qualunque sorta di medaglia in cui fosse espressa l'immagine d'un qualche asuto: perchè in antico vi era d'ordinario impressa il volto di Sant' Elena imperatrice. » Se vuoi improntare santelène, ne puoi improntare in cera, o in passa. 188.
- Sbiadato. Biadette. « Sorta d'azzurro chiero. « Azzurro , ebe è come sbiedato, e sumgliante ad azzurro , sic: togli indaco baccadeo e trislo perfettissimamente con acque. 61.

- Scantonalo. Vedi Quadro (di).
- Scarnare, E poi riposì il temperatois in su l'uoa delle apoode di questa penoa, cioè in su'l lato manço che inverso te guarda, a carcasi e assottigials inverso la ponta, 44. l'oi rivolgi la penoa volta lo giù, e mettatela in sail l'unghia del dito grosso della man zanca, e gentilmente e poco a poco, acaros a teglia quella pontolica. 44.
- Schiuma, E colla mano va' disfacendo questo gesso, coma facessi una pasta da fara frittella, pianamente a destramente, cha non ti facci schiuma msi. 147.
- Schiumare Poi, questo pignattello mettilo a fuoco che sia temperato, e schiumelo quaudo belle. 16.
- Sciugatoto. Mo sarà stato otto o dieci dì, o un mese, che per quelche cosa noo si sarà potato bruoira? togli uo fazzuelo o vero sciugatoio, beo bienco: mettilo sopra il tuo oro io cenova, o dove sia. 437.
- Scodellino. Mettioe (del gesso) noo scudellino in su la prieta proferitica, e macina coo questa colla bene, per forza di mano, a modo di colore. 415.
- Scogliozo. « leforme a modo di scoglio. » Se vuei pigliare buona maniera di mootagoe, e che paino oaturali, togli di pietre grandi che sicoo scogliose e con pulite. 88.
- Scommettere. « Contrario di Commettere, Scomporre a pezzo per pezzo. » E fa'che la detta eassa si commetta, o vero si scommetta io tnuto per lo merzo dall'uo de'lati, e dall'altro per longbezza. 485. l'oi apri e scommetti la cassa e metti aleuni ingegoi e scarpelli tra gli orii della cassa e le piastre di rame fri.
- Scudellino. Togli in maco destra una sendella, o sendellino di legno, e eol dosso frega fortemacta per quello spazio, quanto l'assa intagliata tieue. 475.
- Scoppifore, . Detto del colore, Crepare. . Se déssi troppa tempera , abhi cha di subito scoppierà il colore, e creperà dal muro. 72. Scurtità. a Parle senra, Ombra. . E poi fa' di questo miscugliò uu poco più scu-
- retto, e vai trovaodo le scorità. 68.

  Scura. « Tiota o colore oscuro. » E poi gentilmente disegoa, e vieui conduceodo
- le toe chiare, mezze chiare, e seure a poco a poco. 45.

  Scuretto, Rispondeva con tanto chiaro, quanto è giallorino, poco più scu-
- Scuro. Jozonincia a dare il colore scuro, ritrovaudo le pieghe in quella parte dove dee essere lo scuro della figura. 145. — E così secondo gli scuri, così annerisce l'acquerella di più gocciole d'iochiostro. 40.
- Sdegnoso. Di questo azzurro... si vuole triare poco poco e leggermeote con acqua; perchè è forte sdegnoso della prieta. 60,
- Secoo. a Fare in seco. a Prima vadi più inoanzi, di questa tempera ti voglio fare un vestire io seco, si come ti feci in fresco di cinabrese. 72.
- -- (in) Poi in secco angi la diadema di vernice, mettivi su il tuo stagno dorato, o ver mettudo d'oro fine, 101. -- Vedi Lavorare in fresco.
- a Macinare a secca. a Poi ascintto perfettamente o con sola o con fuoco, puoi da capo (il nero) macioario a secco, e mescolarlo con veruice liquida tanto che sia basterole. 475.

- Sedere. Che tutti i vaselli vogliono essere invetriati.... e voglion avere bnono e grave sedere di sotto, acciò che riseggan hene. 67.
- Segatura. Poi abbi in nna scodella segatura di laguame intrisa di questa colla, 443.
- Segno. E se alcane volta evvenisse trascorso, che volessi tor via alcuno segno fatto per lo detto piombino, togli nua poca di midolle di pane, e fregavela su per le cierta. 42.
- Segnolino, Vedi Ritagliare.
- \* Sentare. a Indugiare, Soprassedera. » La ragione: che ti verrà fatto i tnoi lavori come capelli, sottili, che è più vago lavoro. Voglia innaozi sentore più a fargli; poi sapetta di di in di. 451.
- Sentimento. E questo (il ritrarre di naturale) avanza tatti gli altri esampi; e sotto questo con ardito cnore sempre ti data, e spezialmente come incomincia da vere qualche sentimento nel disegnare. 28. E seguita più volte andando col tno pennello, e gnidalo con sentimento. 31.
  - Seppia, Abbi una tavoletta di bosso di grandezza per ogni faccia un sommesso; ben pulita e netta... fregata e pulita di seppia, di quella che gli orafici adoperatio per improntare. S.
- Serpentino, Il serpentino è tenera prieta, e non è buona; il marmo è piggiore, ch' è troppo tenera. 36. Sesto. a Seste, Compasso, a E poi metti il sesto grande, l'nna panta in sul
- dette filo, e velgi il sesto mezzo tondo, del leto di setto. 67.

  Sfenditura. Vedi Caldata.
- Sfumante. Ed exiandio le acquerelle che vi d\(\text{di sn}\), non vi apparisono sfumanti e chiare, come fa a modo detto in prima. 47. P\(\text{di}\) con acquerella di nero da' le tue ombre ben delicate e morbide e sfumanti. 477.
- Sjummare e Sjummare. Va'eol detto pennello trattegninolo l'andare delle pieghe masette; a poi vi afinamdo, accondò l'andare, lo serco della piega. 51.— Che sa queste tale acqua è poco inits... el ti vene le tue ombre a modo di un fimmo bone símanto. 51.— vè canapegninod dell'un tratto scuro all'altro, e commettendoli insieme, e sfammando le tan pieghe nelle atremità degli scari. 71.
- Sgrigiolare. Se senti ella prieta niente di polvere, o che sgrigioli di niente, aì come farchhe la polvere fra deoti, togli una codola di vaio, e con leggiera mano spazza appra l'oro. 438.
- Sinonia, « Secondo Discocida, la sinopia era una terra attarale grave, denna, e color di repato. Cavavai in Cappadosi in corta spolache, e pertavas poi, quando ara purgata in Sinope, duve si vende: e onde prese il nome. Il Mattibio non torra chi s'anot tempi gli dichiari qual sia la vera sinopia, ed egli la crede una specie di holo armono gressolano. Cita Giorgio Agricia, dal quada ei recoglic che la sinopia si trova in suo propria miniere, ed in quella dell'oro, del ramo dell'argente o del ferro. Fa la sinopia secondo Plinia uno de' quattro soli colori che adopvarano gli antichia pitolir greci. Il Davy dice che con questo colore sano fatti i più helli fendi ressi delle piture di ne con presente che per moterare che era la più genina. Venira sanore datl' Egitto e dall' Affrira, dalle isole Baleari a dalla Cappadocia. La sinopia, al pari del cinabrese oggi no ba nessano un onallo pitture, a Rosso è na colore natarale cinabrese oggi no ba nessano un onallo pitture, a Rosso è na colore natarale

- che si chiama sinopia o ver porfido. Il detto colore è di natura magra è asciutta. 58. Io vidi vene di più ragioni colori: cioè ocria, sinopia scura e chiara, azzurro e bianco. 45.
- Smaltare. Lavorare in muro, bisogna bagnare, smaltare, fregiare, pulire, disegnare, colorire in fresco. 4. Togli la calcina tua, ben rimenata, a cazzuola a cazzuola, e smalta prima una volta o due, tanto che vegna piano lo intonaco sopra il muro. 67. Prima e'sono certi lavorii in muro ritondi, o foglie, che non si può con cazzuola smaltare. 126. Vedi Arricciato.
- Smallo. Ma guarti che non fusse pietra d'azzurro della Magna, che mostra molto bella all'occhio, che pare uno smalto. 62. È vero che alcuna volta di verno, a tempo di umido, lavorando in muro di pietra, alcuna volta sostiene lo smalto fresco in nell'altro di. 67. Vedi Arricciato.
- Smeriglio. Poi abbi polvere di smeriglio, e valla (la pietra amatila da brunire) bene acconciando, senza abbi taglio: pure un poco di schiena, ritonda bene ne' canti. 136.
- Smussato, Vedi Riga.
- Summità. E vanne cercando le sommità e rilievi del detto volto bene per ordine. 67.
- Sorta. Poi disfà questo cotal pennello, e fanne le sorte, come vuoi far d'ogni condizione pennello. 65.
- Sostenere. Ma tieni a mente che la natura sua (del cinabro), non è di vedere aria, ma più sostiene in tavola, che in muro. 40.
- Sottiletto. Va' col pennello tuo sottiletto di vaio su per l'ombre che vedi del disegno fatto. 165.
- Sovatto. Allora ti apparecchia un cuscinello grande come un mattone, o ver pietra cotta, cioè un' asse ben piana, confittovi su un cuoio gentile, ben bianco, non unto, ma di que' che si fa i sovatti. 134.
- Spartito. Freddo che è (il gesso), con la punta del coltellino dispartisci un poco di questo gesso dalla impronta. Poi in su questo spartito, softia bene forte. Ricevi in su la mano la tua figuretta di gesso; e sarà fatta, 487.
- Spazzatura. E sappi che questa cotale spazzatura (di gesso raschiato) è fine a trarre l'olio delle carte de' libri. 421.
- dell'oro. Poi togli una penna, e spazza per tutto: e se vuoi ricogliere il detto oro che casca, o vero spazzatura, serbalo: ch'è buono per orefici, o per tua fatti. 454.
- Spelare. Poi togli un pennelletto di vaio acuto, e va' spelando gentilmente su su per li rilievi delle dette capellatura e barba. 68.
- Spelatura. Poi va' raffermando, con un pennello piccolo, con inchiostro puro, tratteggiando le pieghe, i dintorni, nasi, occhi, e spelature di capelli e di barbe. 31.
- Spezzatamente. E per lo simile di membro in membro spezzatamente puoi improntare, cioè un braccio, una mano, un piè, una gamba. 485.
- Spicchio di colla. Togli uno spicchio di colla dagli speziali, non di pesce, e mettila in uno pignattello iu molle in tanta acqua chiara e netta. 46. — Quando la metti (la colla di pesce) al fuoco, mettivi per ogni spicchio, mezzo mugliuolo d'acqua chiara. 408.

- Spolterare. « Fare la spoltero. « Questa dae parti (if disegno e il coloriro) voglino quest, sicia: sapren titare, o ter meniare, incollere, impanare,... brunira, temperare, caimpegiare, spolterare, grattere, grane, ce. 4.— Quando l' bia forcit (i disegna) abbi secundo i colori d' d'appi dure hai a spolterare. Se egli è drappo banco, spoltera con potrere di carbone legato in permols; per d'arpapo à area, spoltera con bacca, 444.
- Spolverare. a Ridurre in polvere. a Quando l' bai apolverato (l'orpimento), mettivi su dell'acqua chiara, e trialo quanto puoi. 47.
- Spalverato. « Ridotto in polvere. » Mettila (la calcina) in nuo martello per ispazio di di otto, rimntando ogni di acqua chiara, e rimescolando ben la calcina e l'acqua. 58.
- Spolveressare. a Ridurre in polvere. » Se è tela rossa, togli dell'indaco con biacca macinato sottilmenta con acque: ascingalo a seccalo al sole: poi lo apolverezza. 475.
- Spolverizsare. « Fare gli spolveri. a Avendo spolverizzato il tno drappo, abbi mno stiletto di scopa o di legno forte o d'ossó, penzio come stile proprio da disegnare, dall'un de' lati; dall'altre, pianetto da grattere. 442.
- Spolveresso. a Spolvero. a Poi, secondo i drappi che vnoi fare, secondo fai i tno spolverezzi, cioè dei disegnati prima in carta, e poi forargli con agogella gentilmento, tenendo sotto la carta una tela o panno, 444.
- Sponda della penna. E poi riponi il temperatoin in an l'una delle sponde di anesta penna;... e scarnala e assottigliala in verso la punta. 44.
- Spugna. E con la detta spugna, mezza premnta della detta tempera, va' ngualmente sopra tutto il lavoro. 72. — Abbi una spugna gentile; lavala benc; e intignila in acqua ben chiara; priemila. Poi dora vuoi mettare d'oro, va' fregando genilmente con questa spugna non troppo bagnata. 431.
- \* Squasi. « Quasi. » E aombrara con pennello fatto di code di vaio, mozzetto a squasi sempre ascintto. 40.
- Stagno battuto. Abbi poi colla con pezznoli di stagno battuto, come quattrini, e cuopri bece dor'è ferro: e questo si fa, perchè la ruggine del ferro non passi mai sopra il gesso. 443.
- bámnco, a ciad, inargentato, « Quando aderai distagno o bianco, o dorato, che l' abbia ta atglare con collellios; prima abbia no "asse ben pulita, di nocco di pero, o di anino, actitia non troppo, per ogni parte quadra, ai onem en faglio reales. 97. Anocro, as romi fine stelled d'oro fino, o mettere la diadema de'anoti, o adornare con collellino,... ti coaviene prima mettere l'oro fina in sul betagno durato 98.
- dórado. « Tiulo con vernice chismate Dorstari», a la maro i più hano per usasza adoraare con ategno dorato perde è di meno spesa. 96. Lo stagno dorato perde con de la companio modo. Abbi na' asse lunga tre o quattro braccia, he politia e quagrico ong grano o con sero. Mettevini sot di questo stagno bianco poi con ni licore che si chiama dorstara, si mette sopra il detto stagno is tra e in quatto lueghi poco per longo. 99
- giallo, Vedi Impronta.
- Stagnuolo. a Stagno in foglia. » Adopera in suo cambio innanzi dello stagno battuto, o vogli stagnuoli. 95.
- Stampa. Ungi la detta stampa con olio da bruciare, mettivi di questo gesso ben temperato e lascialo bene fredare, 425.

- Stecca. Poi togli una stecea di legno, antille, larga tre dita, e abbia il taglio come di coltello, e con questo taglio frega an per questa pria, e raccogli il detto colore natta mente. 36.
- Stecchetta. Poi abbi una ateachetta di legno, forte, e va'battendo i razzi d' attorno della diadema. 402.
- Stecco. Quando vuol bollire, abbi della farina beu tamigiata: mettiue a poco a poco in au <sup>1</sup>l piguattello, di continovo rimenaudo con nuo atecco o cuslicri. 405.
- Stella. In prima hai a tagliara le stelle tutte colla riga; e dove le hai a mettere, metti in su l'azzurro dove viene la stella, prima una bollottolioa di cera e lavorovi la stella a rezzo a rezzo. 400.
- Stemperare. Con acqua chiara atempera ben liquidetto, 67.
- Stendardo. Poi puoi mettere le diademe o campi d'oro cou mordenti ad olio, e gli advenamenti cou mordenti d'aglio, e varniesti poi: ma meglio è con mordenti ad olio. E questo basti a stendardi, e goofaloni e tutto, 465.
- Stile e Stilo. E poi abbi uno atito d'argento o d'ottone, o di ciò si sia, purche dalle punte sia d'argento, sottila a ragione, pulite e belle. 8.
- di piumbo. Aneora puoi senza osso disegnare nella detta carta con istile di piumbo, cioè fatto lo atila due parti piombo, e una parte atagno. 11.
- Stiletto. Vedi Spolverizzare.
- Stillare. Togli chiara d' novo ben rotta con la scopa quanto si può, tanto cho pervegna spuma ben soda: lasciala stillare una notta, 456,
- Stoppacciolo. Poi abbi a modo d'uno atoppacciolo di atoppa bagnata bene, e poi premuta e mettila sopra questo atagno. 170.
- Storia. Poi, secondo la storia o figura che de'fare, se lo intensco è secco, togli il estboue, e disegna, e componi, e cogli beus egai tao' misara. 67.— Pei disegna con estbone la tua storia, a fermala o con inchiostro, o con verdaccio temperato 90.
- Strafuro. « Cad sì chimma quel disegno in carta o in altra materia, i cui contorni sinno stati tuforata un puntut d'ago de l'altre ferre sottice, per servirence a trasportario, freguadovi sopra polvera di carbone o di matita, appra on litre foglio, a enche na isvola, o am moro Dienci anche Strafaton quel material de la compania de la contra de la contra del contra del contra del volta ci è di bisogno (della colfa di punto per teodirice carta per tere i atrafari. 400
  - Stremità. Nelle stremità vuoi fare più scure, tante vi torna più volte; e così, per lo contrario io su e rilievi tornavi poche volte. 8.
  - Stretto. Andore a stretto. . Entrare con forza. . E fatta (l'assicciuola) polita e netta , riterata in forma di fuso, di quella grussezza che vada e stretto cel detto cannello. 64.
  - \* Strucare. « Premere, Spremere. » E con questi due bastoni, da catuna mano il ano, rivolgi e atruca, e mazzica questo pastello. 62.
  - Studietto. a Studiolo, Scrittoio. a Abbi un tuo studietto, dove alenna persona non ti dia impaccio nessano. 472.
- Stuora. a Stuoia. » Mettila in an atnore a acceare a' veuti aauza aola: e viene perfetta culla. 409.

- Súgolde Suppli. Pasta fetta di farina. A che medo i fa la colla di pasta o va rappol. 405 rube, —Ancera a colorire in cortice poni teg irre della tela bianca, e suprapporta su la tela azzurra, attenesta con suppli o modi di colla. 161. —Ancera a colorire in cortice porti togliere della tela bianca, e soprapporta su la tela azzurra, attenesta con sugoli, a modo di colla. 163.
- Svariazione. Ma io ti consiglio non perda tempo nelle melte avariazioni di pratiche: pigli pur di qual (cinabro) che truovi da apeziali per lo tao deuaro. 40.

  Tagliare al tondo. E poi riponi il temperatoio in sp l'una delle sponde di que-
- Tagliare al tondo. E poi riponi il temperatoio in su l'una delle sponde di queta penna... e scarnala a sasottigliala inverso la punta; o l'altra apouda taglia al tando, e ridulla a questa medesima punta. 44.
- Tagliolura. E tagliala (la penna), tirando il temperatoio inverso te, facendo che la tagliatura sia iguali, e per mezzo la penna. 44.
- Taglia del coltella. Quando è asciutta e fatta, togli un coltello, e va' col taglio fregundo an per lo foglio tinto. 16.
- Della riga, Vedi Riga.
- \* Tamigiare. a Stacciare. 2 Vedi Tamigio.
- Tamigio. « Staccio. » Poi abbi un tamigio coverto, a modo gli apeziali, da tamigiare apezie, 62.
- Tarsia Ed è buona colla da legnamo e da molte cose: della qualo tratteremo compiutamente, a dim-straro in ciò che adoperar si può, e in che modo in gessi, in temperar colori, far listit, tarsie, attaccar lecni, forliame insie-
- Tasca Abbi a modo d' una tasca fatta di fogli incollati, o pur di legname, leggiera, fatta per ogni quadro.... e qoesta t' è buona per tenervi i tuo' disegni, ed eziandio per potervi tenere il foglio de diseguare, 20
- Tastare. Vedi Colore.

me ec. 109.

- Tatoletta, a Auicella quadra ceperta d'ous triato o di biacca, che servira in natice per imparera o disegnera. Prima abbi una trorletta di bosso, di grandezza per ogni faccia, un sommesso, ben polita enetta, cisè larata con acqua chiora. E quando la detta tavoletta ò secuitta bena, topi tunto osso ben triata per due oro, che sila bena. E.— Ancora certe taviletto, le quali a unano per mercatati, che sono di carta pecorina ingessata, e messo di biacca a olio. S.
- Tazza. E se vuoi cognoscere quella (biacca) che è più fine, togli sempre di quella di sopra della forma sua, che è a modo di tazza. 59.
  Tegghia. Piglia la tegghia e con qualche cosa apazza questo colore, cioè questo
- fummo, in su rarta o in qualche vasello. 57.
- Tegliuzza. Togli una tegliuzza di terra, coperta per lo modo predetto; mettila la aera sotto il fuoco, e copri bena il detto fuoco colla cenere. 35.
- Telaio e Telara Prima ti conviene mettere il telaio ben disteso, e chiavaro prima e diritti dalle cacitare. 462. — Se bia i lavorare in zeodado palii o altri lavori, distendili prima in telaro... e secondo il campo che las, accondo to' carboni o neri o bianchi. 465.
- Tempera. Due maniere di tempera ti son bnone, l' una miglior cha l' altra. La prima tempera, togli la chiara e rossume dell'uovo, metti dentro alcune

- tagliature di cima di fico, e ribatti bene insieme. 72. La seconda tempera si è propir rossume d'uovo, e sappi che questa tempera è universala, ju muro, in tavole, in ferro, tec.
- Temperare. « Mescolare ne' colori che servona sila pittura il rosso dell'uoro o il latte di fie.. » Queste due parti (il disegno e si colorire) vogliono questo, cioè: sapere triare, o ver mesinare, incellare.... radere i gessi, a puliri;... mettare d'oro, brusire, temperare, campeggisra, spolverare ce. A:
- la penna. Se ti bisogna asperè come quests penna d'oca si tempera, togli nas penna bea soda e recatela in su il diritto dalle dua dita della man manca a rivassici. 44.
- la vila, Como dèi temperare tuo' vita per tua onestà e per condizione dalla msno, 20. rubr.
- Temperatamente. La tan vits vuole essere sempre ordinata.... cioè del mangiare e del here temperatamente, 22. — Poi metti in su questi vasellioi di questa tempera, temperatamente, non troppa nè poca, come sarebbe na vino mezzo innacquesto. 72.
- Temperato, « Detto della luce. » Ma fa' che quando disegni, abbi la luce temperata. 8.
- . Detto del fuoco. » Poi questo pignattello mettilo a fuoco che sia temperato. 46.
- sost. « La cosa temperata. » Quando è ben seces (la tempera) , da'il tno mordente, taole che non essa fuori del temperato, e metti di quallo oro e ariento che a te piace e pare. 167.
- Temperatoio. Temperino. E tagli un temperatoio ben taglicate e gentile, a piglia per larguezza, come un dito della penna per longhezza; e tagliale, tirando il temperatoio inverso te, facendo che la tagliatura sia iguali e per mezzo la penna. 14.
- Temperatura della penna. B fa'ls temperatura (della penna) grossa e sottile, secondo cha vnoi o per disegnare e per iscrivere. 44.
- Tenersi al disegno. Togli un di questi carboni, e disegna in su carta o bambagina, o tints, o tavola o sucona ingessata. E se vediche il carbone lavori, sta beoe: e as fusse treppo cotto, non si tiane al diseguo, ch' ei si spazza in molte parti. 53.
- Terrigno. Sappi che sono actte colori natorali, cie quattro propri di lor natura terrigne, accome negro, rosso, giallo e verde. 56. Che il tensi il naggior miracolo del mondo, che biance posse essere di veut terrigna. 45.
- Testa. E per questo modo fa' e cnei ancora dall' altra apalla; e par quel modo vieni a ritrovare la testa della benda. 482.
- del panno. Quando vnoi dipignere il tuo pannolino, una quantità di sei o di venti braccia, avvolgilo tutto, e metti la testa dal detto panno in sol detto telaio. 475.
- Testo. Poi abbi un testo da enprirla con erea , in modo che per uessun modo uon na afiati di niaote. 55. Aveodo il tno gesso in uno vassiliuo au 'a un testo di cenere calda. 124.
- Tiglio. a Testura, qualità e audamento dalle fibra o filamenti delle materie filamentose e anche de'legni e di alcune sostaore minerali. » Gnarda la pezza intara dal ciunbro e dove è in maggiora altazza il igilo, più disteso e dil-

- cato. 40. Le prieta purs (dell'amatito) è di color di pagonezzo o ver morello; ed ha un tiglio, come cinabro. 42. — Abbi un pezzo di lapia amatita, e guarda di serglierla ben salda, senza nesanna vena, col tiglio suo tutto distesa da capo a pià. 436.
- Sorta d'albero. Vedi Ancons.
- Tignere la certra a delle certe. Abbi qualle taa certa che vooi tignera: e di quasti tuite ne di distemancia per lo campo della certa. 16. — Qui if darò un brieve modo per lo bisogno che bai a venire al tuo disegnera, e del tuo tingere delle certa. 13. — Quando tu rou' ligere carta di cervatto o veramento l'eglio di certa bambagina, togli quanto ma mezza noce di verdeterra. 16.
- Tinta. E puoi fare le tue tinte o în rossetta, o în biffo, o în verde. 43. È vero che la tinta verde comanemente per la più gente si usa più e più, 45. Poi abbi quella tan carta che vnoi tignere; e di questa tinta ne da' distesamente per lo campo della tua carta. 46. Vedi Carta tinta.
- Toccere. E con inchiestro posì andrar ricercando i conterni, e la atramità del diegno di sucto; e con i generalmente toccando alenna ombra, riceoma è a la posibile poter vedere e fare. 25, E levando poi la carta pani toccare di selami bianchetti e riliviri feir. E con quanto rasuetta tocca: il labbri a la melmaze delle gote, 671. Por tocca di biacca pora, temperata come detto i, e toccana sopra i maggiori riliviri. 145. E pani toccarifi con na poco di biffo nelli acuri delle pieghe e na poco nelle chiare, ritrovando gentilmante sopra sil troe i piegha. 440.
  - Tarbidetto. Innanzi che l'acqua rischiari in tutto, vnota questa acqua torbidetta in altra catinella, e fa'eosì più volte. 489.
- Torniero, « Torneamento, » Se caso ti avviene d'avera a lavorare in panno di lino, per cagione di tornieri o di giostre... togli prima, accondo il colore del drappo o vero panno, il carbone che si richiede a disegnare. 467.
- Tratre a fine in secco. Lavorare in muro, begnare, smaltare, fregiare, pulire... colorire in fresco, trarre a fine in secco, temperare, adornare, finire in muro. 4.
- Tratta. Poi ti reca dinanzi da te in su una tavola per ordine tutte queste sodelle, ciò prima, seconda, terra, quarta tratta. 62 — E così se hai diciotto seodelle di tratte, e tu voglia fare tre maniere d'azzorro, fa' che tocchi sai sevdelle, e mescolals insieme, e riducile in una scodella, e sarà una maniera. 62.
- Tratteggiare. E con acquerella d'inchiestro in un vasellino, va'eol detto pennello tratteggiando l'andare delle pieghe meestre 51. — Aombrato che hai col predetto colore, to puoi colorire alcuni vestimenti, e tratteggiare di colore ad olio. 474.
- Tratto. Vedi Ridisegnare, Mettere giù.
- Trattolino, Vedi Rosetta.
- Trespide. « Lo stesso che Trespolo, Treppiedo. » Togli la tna ancona, o quel che sis mettado di oro. Dispianala in su dan trespidi, o in su panca. 438.
- Trespolo. Come viene tempo morbido o amido, e tu voglia mattere d'oro, abbi la detta aucone riversciata in sa due trespoli. 134.
- Triare. Meinare. » E medua bene insieme, che per triare bene, non se ne guasta la tinta. 49. — Per venire a luce dell'arte di grado in grado, veguiamo al triar de'colori. 55.

- Tritars. Queste due parti (il diaegno e il colorire) vogliono questo, cioè: aapara tritara o ver macinare, incollare, impannare. 4.
- Trilato. a Macinato. a E quando la detta tavoletta è ascintta bene, togli tanto esso ben tritato per due ore. 5.
- \* Ugualivo. Uguele, a La cornice del mezzo del casamento, a mezza la faccia vuole essere ben pari, e ngualiva. 82.

  Umidessa. E quando la vnoi adoperare (la mietra), per brunire oro e ariento.
- Umid-254. E quando la vuoi adoperare (la pietra), per brunire ore e ariento, tiella prima in seno, per cagione cha non senta di nessuoa amidezza; chè l'ore è molto schito. 436.
- Universale. a Colni che sa e intende an'erte o noa scienza in ogni aua parte. a E comanomeote quelli maestri ch'el lavorano (il vetro) honno più pratica che disegno, a per mezza forza, e per la guida del disegno pervenguo a cbi ha l'arte compiuta (cioè cha sia universale e buona pratica, 476.
- \* Uselletto. a Uccelletto. n E aopra le verdure butta alconi fiori e uselletti. 86,
- \* Verauro. a Vomero ad anche Aratro. a E fanne (delle actole) na pennello grosso, dove vada una libhra della dette setole e legalo a na ata grossetta con groppo o ver nodo di bomaro o ver veranro. 63.
- Violante, a Detto dell'azzurre che pende aliquanto in violetto. « E abbi a menta, che quanto la tri (il l'apid lazzari) più solitile, ante vine l'azzorre sattite, me non sì bello e violante e di colore ben nero. 62.—E nota che sa la detta pri a lopia lazzari, non l'asse così perfetta, o che svessi trista la detta pria, che l'azzorre non rispondessi violante, t'insegno a dargli na poco di colore. 62.

### Vescica, Vedi Partita.

- Vestire biancheggiato. E se hai a lavorare vestiri biancheggiati, vuolsi (i 'oz zurro) na poco triare in au la tua pria nasta. 62.
- Vermiglio. E quaodo bogliono, che vedi è perfetto color vermiglio.... mettevi au un poco di questa grana e verzioo. 62.
- Versino. Vedi Grattugiare, Vermiglio.
- Verdaccio. a Sorta di colore composto di nua parte d'ocria, di nero, di cinabresa, e di bianco. • E da'col tuo pennello a poco a poco, quasi ascintto, di questo colore che si cbiama a Firenze verdaccio, a Siena bazzéo. 62.
- Vampore. Vampa. n Tiello (l'oro) in luogo che non senta alcon vampore di caldo, o dell'aiere. 457.
- Vallicello. E pervegnendo in uno vallicello, in una grotta molto salvatica.... io vidi vene di più ragioni colori. 45.
- Vasello. Poi togli na vasello da piotori, grande e capace ai detti colori macinati. 46.
  Vellulo. Se vuoi contraffare un velluto, (s'il vestire, temperato con rosanme, di quel colore cha vuoi. Poi con pennello di vaio va facendo i pelnzzi come
- iatà il relluto, di color temperato ad olio, e fa'i pelucci grossetti. 444.

  Vena. Io vidi vene di più ragioni colori: oloè ocrie, sinopia chiara e acura, azzurro e bianco. 45.
- Ventre. « Convenire , Abbisognare. » Dove non gli trovassi (i carboni) cotti taoto, ti viene rimetterla (la pignatta) nel forno. 55.
- Verdante, Vedi Invernicare.

- Verde azzurro. « Questo è un minerale di cobalto, il quale dere il suo colore verde al rame, al ferro e allo zinco con cui è combinato. Ed à un colore di assai durata. « Verde à un colore, el quale è mezzo naturale; e questo si fa artifirialmente, chè si fa d'azzurro della Magna; e questo si chiama verda azzurro. 52.
- Verde color di salvia. Verde è uu colore di salvia, il quale si fa mischiato di biacca e verdeterra. 57.
- Verdeggiare. Togli un pezzo di vetro bisneo che uon verdeggi, ben netto, senza vesciche, e lavalo con lisciva e cou carboni. 472.
- Verderame. Verde è un colore il quale si chiama verdarame. Per se modesimo è verde assai; ed è artificiato cen archimia, cioè di rame e di aceto. 36.— Iu aceco dare puoi e diatesa per tutto il campo, verderama ad olio; e per questo mode ascora in tavola 450.
- Verdeterra, « É no colore che regge alla luce per forte che sia, « si mescola con giù sitri-colori-seane danno. Non ha molio cropp, « di mescola risparente. Il migliore viene dal Moutebuldo presso Verona. Fu molio usato dai vecchi massetir, particolarmente per colorire soroji menti i V-rede di un colore naturali della colori di colori
- Verdura, Che di questo colore (il giallorino) con altre mescolanze, .... se ne fa di belle verdure o color d'erba, 46.
- Vernicare, Sappi eli' il più bello e migliore vernicare che sia, si è che quanto più indugi dopo il colorire della tavola, tanto è migliore. 455.
- Veraice da pittori. « Questa versice liquida di eui si servivano i maestri anteliu per dar l'utina mano ai i oro dipinti, pare de suesse per ingreliente principale la gomma o resina che si cava dal ginepro, chiamata volgarmente sandracca. La vernice è un licore forte de dimostrativo, e vande in tutto essere ubbidito ed annulla ogni altra tempera. E di ambito, come la distenti sopora il tuo lavoro, di subito ogni colora perde di sua forza 1553.
- Vernice da scrivere. a Sandraeca. n Nella (carta) pecorina tu puoi disegnere..., collo atile detto, mettendo prima del detto osso seminato isparso e nettato eon zampa di levre per su per la carta asciutto e apolverato in forma di polvere o di vernice da scrivere. 40.
- Vescica del vetro. Vedi Verdeggiare.
- Velro. Una altra maniera è da lavorare in vetro, vaga, geutile e pellegriua, quanto più dir si può, la quale è un membro di gran devozione per adornamento d'orliquie sante. 172. — Vedi Anconetta.
- Viticare. Tirare su i lembi, e le stremità dei panni liuee actili, o fare altri ornamenti gentili, con colore diverso da quello de' panni medesimi. a Vedi Palliare.
- Volgere. Quando hai disegnata la testa della figura, togli il sesto, e volgi la corona. 102.
- Voltare. Quando hai bruuito e compinto di mettere la tua ancona, a te conviene principalmente torre il sesto; voltare le tue corone o ver diademe. 446.
- Zafferano, Giallo è un colore che si fa d'una spezie che ha nome zafferano, 49.

- Zanca. s Sinistre, Manca, Mancina. » Poi rivolgi la penne volta in giù, e mettitela in sull'anghia del dito grosso della man zanca, e gentilmente a poco a poco scarna, e taglia quella puntolina. 44.
- Zollanello, Poi dividi questi pezzi (di salcio) in forma di zolfanelli, e sì come mazzo di zolfanelli gli sanna insieme. 51.
- Zolfore. « Zolfo. » Questo colors (ocria) si trova in terre di montagna, là ove si trovano certe vene, come di zolfore. 45.



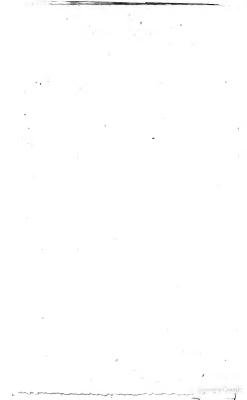

#### INDICE.

| PREFAZIONE                                           | -xxx |
|------------------------------------------------------|------|
| A Section of the second section                      |      |
| CAPITOLO I. Dell'origine e dignità della pittura     | 1    |
| »                                                    |      |
| gentile, e chi per guadagno                          | . 3  |
| » • III. Come principalmente si de' provedere chi    | 4.   |
| viene alla detta arte.                               | 4    |
| » / IV. Come ti dimostra la regola in quante parti e |      |
| membri s'appartengon l'arti                          | ivi  |
| » 🐪 V. A che modo cominci a disegnare in tavoletta   |      |
| e l'ordine suo.                                      | 5    |
| » VI. Come in più maniere di Aavole si disegna       | ivi  |
| » VII. Che ragione d'osso è buono per inossare le    |      |
| tavole                                               | 6    |
| » VIII. In che modo dèi incominciare a disegnare     |      |
| con istile, e con che duce                           | ivi  |
| » IX. Come tu de' dare (secondo) la ragione della    |      |
| luce, chiaroscuro alle tue figure, dotan-            | •    |
| dole di ragione di rilievo,                          | 7    |
| X. El modo e l'ordine del disegnare in carta         | _    |
| pecorina e in bambagina; è aombrare                  |      |
| di acquerelle.                                       | ivi  |
| » XI. Come si può disegnare con istil di piombo.     | 8    |
| xII. Come, se avessi trascorso col disegnare con     |      |
| lo stile del piombo, in che modo lo puoi             |      |
| levar via                                            | ivi  |
| » XIII. Come si dè praticare il disegno con penna.   | 9    |
| » XIV. El modo di saper temperar la penna per        |      |
| disegnare                                            | ivi  |
| x XV. Come dei pervenire al disegno in carta tinta,  | 10   |
| » XVI. Come si fa la tinta verde in carta da dise-   |      |
| anne a la made di temperala                          | 22   |

17

|          | 11-2-12-11                                                                                 |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Слріто   | LO XVII. Come tu dèi tingere la carta di cavretto,<br>e in che modo la debbi brunire. Pag. | 12  |
| -        | XVIII. Come dèi tignere la carta morella, o ver                                            | 14  |
| D        | pagonazza                                                                                  | ivi |
|          | XIX. Come dei tignere le carte di tinta indica.                                            | 43  |
|          | XX. Come tu de' tignere le carte di tinta indica.                                          | 10  |
| <b>D</b> |                                                                                            | ,,  |
|          | signo, o squasi color di pesco                                                             | ivi |
| 3        | XXI. Come de'tignere le carte di color d'in-                                               |     |
|          | carnazione                                                                                 | ivi |
| 2        | XXII. Come tu de' tignere le carte di tinta ber-                                           |     |
|          | -rettina, o vero bigia                                                                     | 14  |
| 30       | XXIII. In che modo puoi ritrarre la sustanza di                                            |     |
|          | una buona figura o disegno con carta                                                       |     |
|          | lucida                                                                                     | ivi |
| 25       | XXIV. Primo modo di sapere fare una catta                                                  |     |
|          | lucida chiara                                                                              | 45  |
|          | <ul> <li>XXV. Secondo modo a far carta lucida di colla.</li> </ul>                         | jvi |
| - 2      | XXVI. Come puoi fare carta lucida di carta                                                 |     |
|          | bambagina                                                                                  | 46  |
| 20       | XXVII. Come ti de' ingegnare di ritrarre e dise-                                           |     |
|          | gnare di mano maestri più che puoi.                                                        | ivi |
| . ».     | XXVIII, Come, sopra i maestri, tu dei ritrarre                                             |     |
|          | sempre del naturale con continuo uso.                                                      | 47  |
|          | XXIX. Come dei temperare tuo' vita per tua                                                 |     |
|          | onestà e per condizione della mano :                                                       |     |
|          | e con che compagnia e che modo                                                             |     |
|          | dèi prima pigliare a ritrarre una                                                          |     |
|          | figura da alto                                                                             | 18  |
|          | XXX. In che modo prima dèi incominciare a                                                  |     |
|          | disegnare in carta con carbone, e tor                                                      |     |
|          | la misura della figura, e fermare con                                                      |     |
|          | stil di argento.                                                                           | 49  |
| -        | XXXI. Come tu dèi disegnare e aombrare in                                                  |     |
|          | carta tinta di acquerelle, e poi bian-                                                     |     |
|          | cheggiare con biacca                                                                       | 20  |
|          |                                                                                            | 20  |
|          | XXXII. Come tu puoi biancheggiare di acqua-<br>relle di biacca, si come aombri di          |     |
|          |                                                                                            |     |
|          | acquarelle d'inchiostro                                                                    | 21  |

|       | INDIGE.                                            | 133 |
|-------|----------------------------------------------------|-----|
| CAPIT | . XXXIII. In che modo si fanno i carboni da dise-  |     |
|       | gnare, buoni e perfetti e sottili. Pag.            | 24  |
| 20    | XXXIV. D' una prieta, la quale è di natura di car- |     |
|       | bone da disegnare                                  | 22  |
| D     | XXXV. Riducendoti al triare de' colori             | 23  |
| . »   | XXXVI, Come ti dimostra i colori naturali; e come  |     |
|       | déi macinare il negro                              | ivi |
| a n   | XXXVII. Il modo di sapere far di più maniere nero. | 24  |
| 30    | XXXVIII. Della natura del color rosso, che vien    |     |
|       | chiamato sinopia                                   | 25  |
| 20    | XXXIX. Il modo del fare rosso ch'è chiamato ci-    |     |
|       | nabrese, da incarnare in muro; e                   |     |
|       | di suo' natura.                                    | 26  |
| 10    | XL. Della natura del rosso, il quale vien          |     |
|       | chiamato cinabro; e come si dee                    |     |
|       | triarlo                                            | ivi |
| . 10  | XLI. Della natura di uno rosso il quale è chia-    |     |
|       | mato minio                                         | 27  |
| 10    | XLII. Della natura di un rosso ch' è chiamato      |     |
|       | amatisto, o ver amatito                            | ivi |
| 30    | XLIII. Della natura di un rosso ch'è chiamato      |     |
|       | sangue di dragone                                  | 28  |
| 10    | XLIV. Della natura di un rosso, il quale vien      |     |
|       | chiamato lacca                                     | ivi |
| 20    | XLV. Della natura di un color giallo ch' è chia-   |     |
|       | mato ocria                                         | 29  |
|       | XLVI. Della natura di un color 'giallo ch' è chia- |     |
|       | mato giallorino                                    | 30  |
| 20    | XLVII. Della natura di un giallo ch'è chiamato     |     |
|       | orpimento                                          | 31  |
| 29    | XLVIII. Della natura d'un giallo ch'è chiamato     |     |
|       | risalgallo                                         | ivi |
| ,n    | XLIX. Della natura di un giallo che si chiama      |     |
|       | zafferano                                          | 32  |
| n     | L. Della natura d'un giallo che si chiama          |     |
|       | árzica                                             | ivi |
| n     | LI. Della natura di un verde, il quale è chia-     |     |
|       | mato verdeterra                                    | 33  |

| CAPITO | LO LII. Della natura d'un verde che si chiama    |
|--------|--------------------------------------------------|
|        | verde azzurro Pag.                               |
|        | LIII. Del modo, come si fa un verde di orpi-     |
|        | mento e d'indaco                                 |
| В      | LIV. Del modo, come si fa un verde d'azzurro     |
|        | e giallorino                                     |
| n      | LV. Del modo da fare un verde d'azzurro          |
| -      | oltramarino.                                     |
| 20     | LVI. Della natura di un verde che si chiama      |
| -      | verderame.                                       |
| D      | LVII. Come si fa un verde di biacca e verde-     |
| ,,     | terra, o vuoi bianco sangiovanni.                |
| b      | LYIII. Della natura del bianco sangiovanni       |
| . p    | LIX. Della natura della biacca                   |
| 9      | LX. Della natura dell'azzurro della Magna.       |
| 10     | LXI. A contraffare di più colori simiglianti al- |
|        | l'azzurro della Magna                            |
|        | LXII. Della natura e modo a fare dell'azzurro    |
|        | oltramarino                                      |
|        |                                                  |
| 20     | LXIII. Com'è di bisogno sapere fare i pennelli.  |
| 39     | LXIV. In che modo si fa pennelli di vaio         |
| 20     | LXV. Come e in che modo dei fare i pennelli      |
|        | di setole.                                       |
| 39     | LXVI. El modo di conservare le codole di vaio,   |
|        | che non intermino                                |
| n      | LXVII. Il modo e ordine a lavorare in muro, cioè |
|        | in fresco, e di colorire o incarnare             |
|        | viso giovenile                                   |
| 20     | LXVIII. Il modo di colorire un viso vecchio in   |
|        | fresco.                                          |
| »      | LXIX. Il modo di colorire più maniere di barbe   |
|        | e di capellature in fresco                       |
| 20     | LXX. Le misure che dee avere il corpo del-       |
|        | l' nomo fatto perfettamente                      |
|        | LXXI. El modo di colorire un vestimento in       |
|        | fresco.                                          |
|        | LXXII. El modo di colorire in muro in secco, e   |
|        | sue tempere.                                     |
|        |                                                  |

| CAPIT. LXXIII. El modo di sapere fare un color biffo. Pag. | 55  |
|------------------------------------------------------------|-----|
| » LXXIV. A layorare un color biffo in fresco               | ivi |
| LXXV. A volere contraffare uno azzurro oltra-              |     |
| marino lavorandolo in fresco                               | ivi |
| » LXXVI. A colorire un vestire pagonazzo, o vero           |     |
| morello, in fresco                                         | ivi |
| » LXXVII. A colorire un vestire cangiante in verde,        |     |
| in fresco                                                  | 56  |
| » LXXVIII. A colorire un vestire, in fresco, can-          |     |
| giante, di cignerognolo                                    | ivi |
| » LXXIX. A colorire un cangiante di lacca, in secco.       | ivi |
| LXXX. A colorire un cangiante, in fresco o in              |     |
| secco, d'ocria                                             | 57  |
| » LXXXI. A colorire un vestimento berrettino, in           |     |
| fresco o in secco                                          | ivi |
| » LXXXII. A colorire un vestimento, in fresco e in         |     |
| secco, di colore berrettino rispon-                        |     |
| dente al colore di legno                                   | ivi |
| » LXXXIII. A fare un vestire d'azzurro della Ma-           |     |
| gna, o oltramarino, o mantello di                          |     |
| Nostra Donna                                               | ivi |
| » LXXXIV. A fare un vestire negro di abito di mo-          |     |
| naco o di frate, in fresco o in secco.                     | 59  |
| » LXXXV, Del modo di colorire una montagna in              |     |
| fresco o in secco                                          | ivi |
| » LXXXVI. Il modo di colorire albori, ed erbe, e           |     |
| verdure, in fresco e in secco                              | ivi |
| » LXXXVII. Come si de' colorire i casamenti, in fresco     |     |
| e in secco                                                 | 60  |
| » LXXXVIII. Il modo del ritrarre una montagna del          |     |
| naturale                                                   | 64  |
| »/LXXXIX. In che modo si lavora a olio in muro,            |     |
| in tavola, in ferro, e dove vuoi                           | ivi |
| » /XC. Per che modo dei cominciare a lavorare              |     |
| in muro ad olio,                                           | ivi |
| XCI. Come tu dei fare l'olio buono per tem-                |     |
| pera, e anche per mordenti, bollito                        | 1   |
| con 100co.                                                 | 62  |

| CAPIT. XCII. Come si fa l'olio buono e perfetto, cotto                                               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| al sole Pag.                                                                                         | 62       |
| » XCIII. Sì come dèi triare i colori ad olio, e ado-                                                 | -        |
| perarli in muro                                                                                      | 63       |
| » - XCIV. Come dei lavorare ad olio in ferro, in                                                     | 00       |
| tavola, in pietra                                                                                    | ivi      |
| » XCV. Il modo dell'adornare in muro ad oro, o                                                       | 141      |
| con istagno                                                                                          | 64       |
| » XCVI. Come dèi sempre usare di lavorare oro                                                        | 04       |
| fine, e di buoni colori                                                                              | ivi      |
| » XCVII. In che modo dei tagliare lo stagno dorato,                                                  | 141      |
| e adornare.                                                                                          | 65       |
| » XCVIII. Come si fa lo stagno verde per adornare.                                                   | ivi      |
|                                                                                                      | 141      |
| » XCIX. Come si fa lo stagno dorato, e come colla detta doratura si mette d'oro fine                 | 66       |
|                                                                                                      | 00       |
| » .C. Come si debbono fare e tagliare le stelle, e metterle in muro                                  | ivi      |
|                                                                                                      | 171      |
|                                                                                                      | 67       |
| puoi fare le diademe de' Santi in muro.  » CII. Come dei rilevare una diadema di cal-                | 67       |
| cina, in muro                                                                                        | ivi      |
| •                                                                                                    | 68       |
| » CIII. Come dal muro pervieni a colorire in tavola.                                                 | 08       |
| » CIV. In che modo dèi pervenire a stare all'arte del lavorare in tavola                             | ivi      |
|                                                                                                      | 171      |
| » CV. A che modo si fa la colla di pasta, o ver                                                      | co       |
| súgolo                                                                                               | 69       |
| » CVI. Come dèi fare la colla da incollare priete.  » CVII. Come si fa la colla da incollare vasi di | 70       |
|                                                                                                      | :        |
| vetro                                                                                                | ivi      |
| » CVIII. A che modo si adopera la colla di pesce,                                                    | <b>.</b> |
| e come si distempera                                                                                 | 71       |
| » CIX. Come si fa la colla di caravella, e come                                                      |          |
| si distempera, e a quante cose è buona.                                                              | ivi      |
| » CX. Perfetta colla a temperar gessi da áncone,                                                     |          |
| o ver tavole                                                                                         | 72       |
| » CXI. Colla la quale è buona a temperare az-                                                        |          |
| zurri e altri colori                                                                                 | ivi      |
| w I all A fore ting collections and formacolo                                                        | ivi      |

| CAPIT. CXIII. Come si dee incominciare a lavorare in                             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| tavola, o vero in áncone Pag.                                                    | 73    |
| a CXIV. Come si dee impannare in tavola                                          | 74    |
| a CXV. In che modo si debbe ingessare un piano                                   |       |
| di tavola, a stecca di gesso grosso                                              | 75    |
| o CXVI. Come si fa il gesso sottile da ingessare                                 |       |
| tavole.                                                                          | 76    |
| » CXVII. Come s'ingessa un'áncona di gesso sot-                                  |       |
| tile, e a che modo si tempera                                                    | ivi   |
| » CXVIII. Come si può ingessare di gesso sottile, non                            |       |
| avendo ingessato prima di gesso grosso.                                          | 78    |
| » CXIX. A che modo dèi temperare e macinare                                      |       |
| gesso sottile da rilevare                                                        | ivi   |
| » CXX. A che modo dèi cominciare a radere un                                     |       |
| piano, d'áncona, ingessato di gesso                                              |       |
| sottile                                                                          | 79    |
| n CXXI. Si come si dee radere il gesso sottile su                                |       |
| per li piani e a che è buona le detta                                            |       |
| raditura                                                                         | ivi   |
| » CXXII. Come principalmente si disegna in tavola                                |       |
| con carbone, e rafferma con inchiostro.                                          | 80    |
| a CXXIII. Si come dèi segnare i contorni delle figure                            |       |
| per mettere in campo d'oro                                                       | 84    |
| » CXXIV. Si come si rilieva di gesso sottile in ta-                              |       |
| vola, e come si legano le pietre pre-                                            |       |
| ziose                                                                            | ivi   |
| » CXXV. Come dei improntare alcuno rilievo per<br>adornare alcuni spazi d'áncone | 82    |
| » CXXVI. Come si dee smaltare ciascun rilievo di                                 | 02    |
| muro                                                                             | 83    |
| » CXXVII. Come si rilieva con calcina in muro : come                             | 00    |
| rilievi con gesso in tavola                                                      | ivi   |
| » CXXVIII, Come si fa alcuno rilievo tratto d'impronta                           | ***   |
| di prieta, e come son buoni in muro                                              |       |
| e in tavola.                                                                     | iví   |
| » CXXIX. Come si può rilevare in muro con ver-                                   | • • • |
| nice                                                                             | 84    |
| » CXXX. Come si può rilevare in muro con cera                                    | ivi   |

| PIT | OLO CXXXI | Come si mette il bolio in tavola, e come |
|-----|-----------|------------------------------------------|
|     |           | si tempera                               |
| 23  | CXXXII.   | Altro modo da temperare bolio in ta-     |
|     | -         | vola, da mettere d'oro                   |
| D   | CXXXIII.  | Come si può mettere d'oro con verde-     |
|     |           | terra in tavola                          |
| D   |           | Di che modo si mette l'oro in tavola.    |
| D   | CXXXV.    | Che pietre son buone a brunire il        |
|     |           | detto oro mettuto                        |
| D   | CXXXVI.   | Come si fa la pietra da brunire oro      |
| 10  | CXXXVII.  | Come si dee brunire l'oro, o porre       |
|     |           | rimedii quando non si potesse            |
|     |           | brunire.                                 |
| n   | CXXXVIII. | Ora ti mostrerò il modo di brunire,      |
|     |           | e per che verso, spezialmente un         |
|     |           | piano                                    |
| 10  | CXXXIX.   | Che oro e di che grossezza è buono       |
|     | ,         | a mettere per brunire e per mor-         |
|     |           | denti                                    |
| ъ   | CXL       | Come dei principalmente volgere le       |
|     | G. I.D.   | diademe, e granare in su l'oro,          |
|     |           | e ritagliare i contorni delle figure.    |
|     | CXLL      | Come dei fare un drappo d'oro o          |
|     | , , , ,   | negro o verde o di qual colore           |
|     |           | tu vuoi, in campo d'oro                  |
|     | CXLII     | Come si disegna, si gratta, e si grana   |
| -   | GALII.    | un drappo d'oro o d'argento              |
|     | CYLIII    | In qual modo si fa un ricco drappo       |
| 2   |           | d'oro o d'argento o di azzurro           |
|     | •         | oltramarino; e come si fa di stagno      |
|     |           | dorato in muro.                          |
|     | CVIIV     | In qual modo si contraffà in muro il     |
| n   | CALIV.    |                                          |
|     |           | velluto, o panno di lana, e così         |
|     |           | la seta, in muro e in tavola             |
| ю   | GXLV.     | Come si colorisce in tavola, e come si   |
|     | OVENT     | stemperano i colori                      |
| D   | CXLVI.    | Come dei fare vestiri di azzurro, d'oro, |
|     |           | o di porpora,                            |
|     |           |                                          |

## INDICE.

|          | ·                                                                                    |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAPIT.   | CXLVII. In qual modo si coloriscono i visi, le<br>mani, i piedi, e tutte le incarna- | , '  |
|          | zioni Pag. CXLVIII. Il modo di colorire un uomo morto.                               | 400  |
|          | le capellature, e le barbe                                                           | .102 |
| n        | CXLIX. Come dèi colorire un uomo ferito, o                                           |      |
| ъ        | ver la ferita                                                                        | 103  |
|          | un fiume, con pesci o senza, in                                                      | ivi  |
| o<br>n   | CLI. Il modo di fare un buon mordente                                                | ivi  |
|          | per mettere d'oro panni e ador-                                                      |      |
|          | namenti.                                                                             | 404  |
| »,       | CLII. Come puoi temperare questo mordente<br>per mettere più presto d'oro            | 105  |
| ъ        | CLIII. Il modo di fare un altro mordente                                             | 100  |
|          | coll' aglio ; e dove sia meglio ado-                                                 |      |
|          | perarlo                                                                              | 106  |
| п        | ≺CLIV. Del vernicare                                                                 | 407  |
| В        | CLV. Del tempo e del modo di vernicare<br>le tavole,                                 | ivi  |
| 10       | CLVI. Come in corte tempo puoi far parere                                            |      |
|          | invernicata una pittura<br>CLVII. In che modo dei miniare e mettere                  | 408  |
| ъ        | d'oro in carta                                                                       | 409  |
| ъ        | CLVIII. Un altro modo per mettere d'oro in                                           |      |
| , в      | carta                                                                                | 410  |
| *        | si chiama porporina; e in che<br>modo si fa                                          | iví  |
| 10       | CLX. In qual modo si macina l'oro e l'ar-                                            | •    |
|          | gento, e come si tempera per far                                                     |      |
|          | verdure e adornamenti, e come si<br>può invernicare il verdeterra                    | 411  |
| ъ        | CLXI. Dei colori che si adoperano in lavo-                                           | 111  |
|          | rare in carta                                                                        | 412  |
| <b>2</b> | CLXII. Del modo di lavorare in tela o in                                             |      |
|          | zendado                                                                              | ivi  |
|          | 18                                                                                   |      |

| CAPITOLO CLXIII. Come si lavori in tela nera o azzurra,           |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| o in cortine Pag.                                                 | 444 |
| » 'CLXIV. Come si dee disegnare in tela o in                      |     |
| zendado per servigio de'ricamatori.                               | 115 |
| , » CLXV. Del lavorare in zendado palii, gonfa-                   |     |
| loni, stendardi o altri lavori, e                                 |     |
| del mettere d'oro diademe o campi.                                | 116 |
| CLXVI. Il modo di colorire e di mettere d'oro                     |     |
| in velluti                                                        | 417 |
| CLXVII. Del lavorare in panno di lana                             | 448 |
| <u>a CLXVIII.</u> Come dèi lavorare coperte da cavalli,           |     |
| <ul> <li>divise e giornee per torneamenti</li> </ul>              |     |
| e per giostre                                                     | ivi |
| CLXIX. Del fare cimieri o elmi da torneamenti                     |     |
| e da rettori.                                                     | 119 |
| CLXX. Come dèi lavorar cofani e vero for-                         |     |
| zieri, e il modo di adornarli e                                   |     |
| colorirli                                                         | 120 |
| a. CLXXI. Come si lavorano in vetro, finestre                     | 122 |
| CLXXII. Come si lavora in opera musaica per                       |     |
| adornamento di reliquie; e del                                    |     |
| musaico di bucciuoli di penna, e                                  |     |
| di gusci d' uovo                                                  | 123 |
| » CLXXIII. Il modo di lavorare colla forma di-                    |     |
| pinti in panno                                                    | 126 |
| » CLXXIV. A mettere d'oro brunito una figura                      |     |
| di pietra                                                         | 129 |
| <ul> <li>CLXXV. In che modo si può rimediare all' umi-</li> </ul> |     |
| dità del muro, dove si dee di-                                    |     |
| pingere                                                           | 131 |
| » CLXXVI. Di due altri modi buoni a questo me-                    |     |
| desimo effetto                                                    | 132 |
| » CLXXVII. Del lavorare camere o logge a verde-                   |     |
| terra in secco                                                    | 133 |
| » CLXXVIII. Come si può invernicare una tavola                    |     |
| lavorata di verdeterra                                            | 134 |
| <ul> <li>CLXXIX. Come, avendo dipinto il viso umano,</li> </ul>   |     |
| si lavi e netti dal colore                                        | ivi |

| CAPITOLO CLXXX. Perché le donne debbansi astenere dall'usare acque medicate per la |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| pelle Pag.  » CLXXXI. Come sia cosa utile l'improntare di                          | <b>435</b> |
| naturale                                                                           | ivi        |
| » CLXXXII. In che modo s'impronta di naturale                                      |            |
| la faccia d'uomo o di femmina.                                                     | 436        |
| » CLXXXIII. Per qual modo si procura il respi-<br>rare alla persona, della quale   |            |
| s' impronta la faccia                                                              | 137        |
| De CLXXXIV. Come si getta di gesso sul vivo la                                     | ,          |
| impronta, e come si leva e si                                                      |            |
| conserva e si butta di metallo                                                     | ivi        |
| » CLXXXV. Ti dimostra come si può improntare<br>un ignudo intero d'uomo o di       |            |
| donna, o un animale, e gettarlo                                                    |            |
| di metallo                                                                         | 139        |
| » CLXXXVI. Come si può improntare la propria                                       |            |
| persona, e poi gettarla di metallo.                                                | 444        |
| » CLXXXVII. Dell'improntare figurette di piombo,                                   |            |
| e come si moltiplicano le im-                                                      |            |
| pronte col gesso                                                                   | ivi        |
| » CLXXXVIII. Come s' impronta una moneta in cera                                   |            |
| o in pasta                                                                         | 442        |
| » CLXXXIX. Come s'impronta un suggello o mo-                                       |            |
| neta con pasta di cenere                                                           | ivi        |
| Tavola delle voci attenenti all'arte.                                              | 445        |
|                                                                                    |            |



## Errata-Corrige.

#### Pagina, verso.

- 6 21. Nelle stremità vuoi fare E quanto l'ombre nelle stremità vuoi fare più scure
  7. 15. per lo simile metti il tuo per lo simile metti il tuo rilievo chiaro,
- rilievo chiaro e scuro e lo scuro alla ragione detta
  ### rragione detta,

  19. 8. cioè la testa , il viso , e 'l cioè la testa , il naso, e 'l' mento colla
  mento colla bocca hocca
- 44. 25. hai per gli fili che si scontrano, fatto ma crocetta per costante

  nua crocetta. Per costante,
- 119. 16. Poi togli uno crivello minato

  133. 11. e forma le tue storie com e ferma le tue storie con inchiostro.
  inchiostro





# Ullime pubblicazioni

| Le Istorie Italiane di Ferdinando Ranalli dal 1846<br>al 1853, Terza edizione riveduta dall'Autore. — Volume 2º.<br>(Saranno quatiro volumi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le Tragedie di Silvio Pellico. — Un volume 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Saggi di critica storico-letteraria di Ugo Foscolo,<br>tradotti dall'inglese, raccolti e ordinati da F. S. Orlandini e<br>da E. Mayer. — Volume 1º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bruno. Dialogo di Federico Schetting, voltato in ita-<br>liano dalla Marchesa Florenzi Waddington, con la Prefezzione<br>di Terenzio Mamiani. — Edizione corretta e accresciuta. —<br>Un volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Commedie di Anton Francesco Grazzini detto il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lasca, riscontrate sui migliori codici e postillate da Pietro<br>Fanfani. — Un volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| L. Eneide di Ciampolo di Meo degli Ugurgeri Senese,<br>traduzione fatta nel buon secolo della lingua. — Edizione con-<br>dotta per cura di Aurelio Gotti. — Un volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Damiano, Storia d'una povera famiglia, narrata da Giulio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Carcano. Aggiuntovi Selmo e Fiorenza, racconto campa-<br>gnuolo. Nuova edizione riveduta dall'Autore.— Un vol 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nuova Istoria della Repubblica di Genova, del 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| commercio e della sua letteratura dalle origini ali anno 1197, narrita ed illustrata con note ed inediti documenti da Michel-Giuscope Canale. Vol. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wolfie della Vita e delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| opere di Pier Antonio Micheli, botanico norentino, pubbli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| e de la companya de l |
| le antiche stampe da Cesare Guasti. — 101. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Del Reggimento de' Principi, di Egidio Romano, volgarizzato nel buon secolo della lingua, edito per cura di F. Corazzini. — Un volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opere di Francesco Benedetti, pubblicate per cura di FS. Orlandini.— Due volumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raccouti di Caterina Percoto. —Un volume 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| was a spiteri della Filosona;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Discorsi o Dialoulii (il Attattatto Comes, - Duc totalii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Intoria della Letteratura Greca di Carlo Ottofredo<br>Miller. Prima traduzione italiana dall'originale tedesco,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| preceduta da un proemio sulle condizioni dend miogla estata<br>vita e le opere dell'Autore, per Giuseppe Müller eil Eugenio<br>Ferrai. — Volume 1°. (Saranno due volumi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



